### Sac. Vittorino Zanette

PRIMA VISITA PASTORALE

DI

MONSIGNOR MATTEO-I-SANUDO

ANNO I586

## PREFAZIONE

In questo libro sono riportati gli atti della Visita Pastorale compiuta per la prima volta da Monsignor Matteo Sanudo I alla città di Concordia ed a quella di Portogruaro, tra la fine del mese di maggio ed il principio di giugno dell'anno 1586.

Il testo è stato trascritto fedelmente.

La lettura di qualche tratto non è alle volte montion facili.

La lingua usata dall'ammanuense è in prevalenza quella latina. Ogni tanto si serve della lingua italiana del tempo.

Il volume si trova presso la Curia Vescovile di Confiordia-Pordenone. Il suo formato è di cm.2I per cm. 30. Consta di circa 200 fogli manoscritti. Il suo stato di conservazione è buono.La carta è del tipo bergamina.

La divisione in capitoli non si trova nel testo originale e neanche le osservazioni alla fine dei capitoli.

Queste aggiunte furono fatte per rendere più agevole la lettura.

Ho trovato interessanti queste pagine inedite di storia concordiese, perchè permettono di scoprire la lenta evoluzione della nostra diocesi.

Tentando forse un confronto con la situazione di allora e quella odierna ,possiamo dire
che è stato percorso molto cammino dalla cristianità
concordiese.

Ringrazio il Cancelliere Vescovile Monnignor Antonio Bianchetti che mi ha permesso la consulta del testo.

Sono state esaminate solo i primi 40 fogli.

La parte che rimane sarà fatta in seguito.

• • • • • • • • • • • • • • • •

# CAPITOLO PRIMO

# C O N C O R D I A

# CONCORDIA

Die mercurij 26 mensis Maij 1586.

Reverendissimus et Illustrissimus Dominus

Episcopus supradictus (Metteo I Sanudo) cum jam

advenerit dies prefixus ad visitationem Cathedralis

Ecclesiae suae Concordiensis, se contulit è terra

Portusgruarij ad dictam civitatem, cui è cimba

descendenti processionaliter se obviam faciens

Reverendi D.V. Decanus canonici, et capitulum, et

devote deosculata cruce accessit ad ecclesiam praedictam animo eam visitandi.

Et in eam ingressus accessit ad altare majus, ibique facta oratione ut mos est, exponi fecit clero, et populo causam visitationis suae cum pluribus devotis, et laudabilibus monitionibus tam ad

clerum quam ad popumum ipsius civitatis.

Et audita missa celebrata a Reverendo Presbitero Justo Saleto Mansionario curato dictae civitatis,
indutus pluviali, et alijs solitis paramentis tam in
eccelsia quam super cemeterio dixit, clero respondenti,
orationes solitas pro defunctis, et his peractis solemniter populo benedixit.

Exutus demum pluviali, et aliis paramentis, ac indutus cappa accessit ad altare Sanctissimi Corporis Christi.

Et invenit Santissimum Sacramentum Eucharistiae honorifice tentum in vaso argenteo, vidit tabernaculum et olea sancta similietr decenter et honorifice tenta:

Mandavit nihilominus Reverendo Mansionario
Curato supradicto ut intus dicti tabernaculi adaptet
corporalem, supra quo jacet Sanctissimum Sacramentum
et cum alio simili coopertum teneri, mandavit.

Et locum in quo dictum Tabernaculum reponitur panno serico ornari iussit.

Accessit postmodum ad fontem baptismalem et eum invenit honorifice tentum et pertractatum.

Inde se contulit ad sacristiam ubi invenit sacras reliquias infrascriptas. Videlicet...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SELICITERON SELLO (M CONCOMMENSIS

### RELIQUIE

In un tabernacolo d'argento.Osso di S.Leonardo.

In un altro tabernacoletto.Gutta Sangminis

Domini Nostri Jesu Christi.

In una cassella de banda, diverse reliquie trovate in casa del Reverendo Flaminio Palmira mansionario, senza il nome delli santi.

Nel fondo del tabernacolo maggiore che si porta il Santissimo sacramento una reliquia de santa Maria Maddalena.

Una testa de una delle vergini di S.Orsola.

Una cassetta de avorio in cuba con reliquie entro de diversi santi come nelli bollettini di esse.

Un'altra simile cassetta de avorio con alcune reliquie dentro di pietre de lochi santi come nelle pollizzine.

Un bussoletto tondo de stagno con reliquie del Beato Lamberto.

Una cassetta de piombo bollata con reliquie den-

Una scatolla rossa longa con reliquie de santa Maria egiptiaca et de S.Anna.

Un'altra scatoletta longa piu stretta con reliquie de santo Hieronimo.

Un'altra scatola simile con Reliquie de santi Junij martiris.

Una altra scatolla simile con reliquie de san Filippo.

Deinde mandavit fieri inventarium omnium et singulorum paramentorum, et ornamentprum dictae sacristiae, et illud in presenti libro describi ad perpetuam rei memoriam.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

## VISITA AGLI ALTARI

Visitavit inde omnia et singula altaria in dicta ecclesia existentia, et primum

ALTARE SACRATISSIMI CORPORIS CHRISTI, quod habet fraternitatem et illius modernus gastaldio, est Reverendus Dominus Martius placitis.

Tenet capellanum ammovibilem ad nutum gastaldionis, et confratrum, qui habet onus dicendi missas
duas in hebdomada, et pro ut in ultima visitatione
facta a Reverendo et Domino, Domino tunc temporis
vicario, et in testamento de quo in libro juris patronatus. Eiusdem fraternitatis capellanus est D. Martius
Placitis clericus. qui ibidem constitutus sponte
renuntiavit dictum officium capellaniae. Et sic dicta
capellania in presenti vaccat, tam per assumptionem
in mansionaria Reverendi Presbiteri Justi Galeti.

qui per liberam renuntiam ut supra factam.

Habet introitus ut in testamento in dicto limbo ut supra registrato.

Accessit inde al altare fraternitatis s.

Mariae, quae non habet capellanum ordinarium, sed fraternitas eligit capellanum ammovibilem ad eius beneplacitum cum sallario stariorum trium frumenti et urnarum trium vini et ducatorum duorum. Et eius confratres sunt ad numerum quatuordecim in circa ut in alia visitatione.

Dant homines solidos pro elemosina solidos duodecim presbitera et qui se vestiunt solidos octo.

Habet capellanus onus celebrandi singulis diebus primis dominicis, diebus Apostolorum, et festivitatis Beatae Mariae Virginis, nativitatis, et resurrectionis ac in omnibus festivitatibus solemnibus.

Huius gastaldio est ser Jo:Baptista Biachinus.

Introitus: ante dictae fraternitatis sunt:

frumenti staria sexdecim in circa, Vini urnae decem,
et aliquando plures, quia terrae sunt ad medietatem.

Viterius habita informationo quod in presenti visitatione fuit terminatum quod gastaldiones pro tempore existentes, in fine eorum administrationis debeant computa reddere, et satisfacere eorum effectu omne id quod debitores apparuerint, et teneantur exegisse, alias teneantur satisfacere de proprio.

Quod decretum ipse Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus confirmavit et exequi mandavit.

Cum autem eius D.Illustrissimae expositum

fuerit, quod gastaldio supradictae fraternitatis

prestita cautione recipit pecunias dictae fraternitatis

à predecessore gastaldione, quae pecunia male dispensantur et fidejussores humanis respectis non

coguntur ad solutionem, propterea cautioni et indennitati dictae fraternitatis consulendo mandavit ut
in posterum fiat capsella sb tribus clavibus, in qua
deponuntur expendendae pro servitute eiusdem fraternitatis, quae quidem claves teneantur à gastaldione, et duobus consiliariis.

Contrafacientes vero, vivi ab ecclesia arceantur, et mortui in loco sacro sepeliri non debeant.

Mandavit quoque quod in posterum consiliarij
nominandi et eligendi à veteribus consiliariis, debeant
à majori parte fratrum per bussolos, et ballottas
confirmari.

Cum autem computa gastaldionum dictae fraternitatis videri non potuerit, deputavit ad ea facienda
Reverendus Dominus Marinum Placitis canonicum concordienesem, qui omni cum diligentia ea conficere debeat;
et debitores in notam dare ad hoc ut consulatur indennitati eiusdem fraternitatis, et hoc in termino
dierum viginti.

Reverendus antedictus Dominus Marinus Placitis capellanus dictae capellae renontiavit.

Cum autem ad eius D. Illustrissimae notitia
pervenerit, quod Reverendus Dominus Presbiter justus
Salletus olim cappellanus fraternitatis Sanctissimi
Corporis Christi habuit ex legato facto dictae fraternitati, à q. Ser Daniele Buiato ducatorum decem,
pro illis investiendis in beneficium capellani dictae
fraternitatis, ut pater ex testamento ibidem lecto,
decrevit eius D.Illustrissimus quod Reverendus Presbiter justus debeat dictos ducatos denuo exibere.

Et quia eius Illustrissimus Dominus constituit ad utilitatem dicti capellani redundare si dicti ducati dcem convertent dum ad restaurationem cuisdam domus eiusdem capellae.

Dictum legatum pium ad ipsam restaurationem commutavit, et ibidem idem Reverendus Presbier Justus premisso decreto audito instetit sibi assignari terminum ad proximam futuram reccollendam ad exibendum

ad exibendum ipsos ducatos decem cum hoc quod sibi bonificari debeat totum id quod legitime ostenderit impendidisse Consentiendo quod in manibus caniparij Reverendi Capituli ex portione eiusdem Reverendi Presbiteri justi retineri possint de dicti ducati decem.

Et sic ei Illustrussimus et Reværendissimus

Dominus Episcopus dilationem petitam concessit, mandando

Reverendo Caniparo exequi premissa donec satisfactum

fuerit.

Visitavit quoque altare Sanctae Catharinae,
cuius capellanus est presbiter Nicolaus Ronconus, et
habet onus celebrandi prout in istrumento fundationis
dictae capellae celebrato die 4 januarij I5...
registrato in libro juis patronatus. Vere quia
ex dicta fundatione apparet, quod capellanus pro tempore
existens teneatur per se celebrare missas tres in
hebdomada, et consequenter personaliter ressidere.

Ipseque Reverendissimus Dominus Episcopus nec missas celebrari, nec capellanum ressidentem invenerit.

Mandavit contra eum fieri mandatum pro ut infra.

0 • • • 0 • • • • • • 0 • 0

Eandem ecclesiam visitando, cives dicti loci exposuerunt extitisse altare sub invocatione divae Mariae, S. Rochi, et Sebastiani, erga quod ingens populi devotio. Et S.Rochi confraternitas preparabatur.

Verum quod collocatum erat sub organo per decretum Reverendissimi Domini Illustrissimi Episcopi Visitatoris fuit destructum. Propterea cives dicti loci humiliter suplicaverint D. Suam Reverendissimam ut pro conservațione populi devotionisque augmento mandet dictum altare de novo errigi, et fabbricari in alio loco decenti in eadem ecclesia, ostendendo locum ipsum prope altare sanctae Ursulae satis aptum et accomodatum dictae errectioni, praesertim cum adsint nonullae pecuniae ex pignis apllicatis, et elemosinis ad hoc onus faciendum.

Qua instantia audita, cum sit rationi consona et tendens ad augmentum cultus divini, et devotionis populi, supplicantibus concessit errectionem dicti altaris constructionem et errectionem, ut supra petitam,

deputando ad ipsius Altaris constructionem et errectionem Reverendum Dominum Justum Galetum mansionarium curatum dictae ecclesiae, nec non ser jacobum caniparium Portusgruarense Magnificae Comunitatis.

• 0 0 • 0 0 • • 0 0 0 • 0 • 0 0

#### DIVERSE DIGNITA DEL CLERO DIOCESANO\_\_\_\_

Prosequendo suam visitationem informari voluerit de statu cleri dictae ecclesiae, et in primis comperijt in ea esse duas dignitates in presentem, quarum prima post pontificale est decanatus, quae in presentem vaccans reperitur per obitum Reverendi Domini Petri Francisci Brusco, utlimi illius possessoris, sine cura et jurisdictione. Officium tamen eius est celebrare missas pontificales quando Reverendissimus Dominus Episcopus non celebrat. In choro autem presenti, seu presidentis officium exercet, divina officia ut ordinatae celebrentur curat, in capituolo tamquam primus in eo proponit res examinandas aliaque negotia capituli, et illud convocat.

Secunda autem dignitas in dicta ecclesia fuit

est prepositura, quam tenet in presentem Reverendus et Illustrissimus Dominus Marcus Sole. sine cura, et jurisdictione, qui in abprepositus sentiam Reverendi Decani exercet officia, quae exercere solebat.Qui Reverendus prepositus decanus est in ordine presbiteratus, pro ut omnes dignitates dictum ordinem promoveri tenentur juxta formam sacri concilij Tridentini, qui habendo bullas suas Venetijs mandavit ei Reverendissimus Dominus Episcopus quantocitius eas exhiberi debeat ut

Comperuit et fuisse hactenus tertiam dignitatem quam in presentem obtinet Rewrendus et Illustrissimus Dominus Hjeronimus Muscarinus Cyprius, verum quia super ipsa versa diu fuit lis inter Reverendum Capitolum et dictum archidiaconum previa compositione fuit mensibus elapsis auctoritate Apostolicae ( ut dicitur) supressa, atque post mortem presentis Archidiaconi mensae capitulari perpetuo unita, sub certis

modis et conditionibus, pro ut in concordio et supplicatione

Insuper invenit in eadem ecclesia cononicos
esse prelatos ad numerum decem quorum antiquior in
presentem est Reverendus et excolendus Dominus

Joannes Baptista Maso, cuius prebenda est sacerdotalis et ipse juxta onus suum sacerdos extitit, bullasqu
suas tam ordinum quam canonicatus ostendit.

Secundus in ordine canonicus et Reverendus

Dominus Papirius Falceta, cuius est prebenda sacendotalis
existens, ipseque in ordine sacerdotij promotus, Bullas
canonicatus et ordinum ibidem effectas exibuit
alias etima visas, et approbatus per Reverendum
et Excolendum Dominum Tunc Temporis Vicarium.

Successive tertius canonicus est Reverendus Dominus Antonius faganea cuius prebenda pariter est sacerdotalis, et ipse sacerdos existit, Bullas sui canonicatus rt ordinum ostendit.

Quartus autem inventus fuit in ordine canonicus Reverendus Dominus Suetonius canevalis, cuius prebenda est sacerdotalis, et ipse quoque sacerdos, qui in presentiam reperitur Venetijs, habita licentia ab illustrissimo Domino Episcopo, et ei assignatus fuit terminus ad ostendendum Bullas suas ad eius reditum.

Quintus sequitur canonicus Reverendus Dominus Aloysius Brocca cuius prebenda est similiter sacerdo-talis, et ipse quoque sacerdos existit, qui sub bullas tam canonicatus quam ordinum ibidem exhibuit.

Sequitur sextus in ordine Reverendus Dominus Marinus Placitis cuius prebenda est subdiaconalis, ipse autem sacerdos existit, et bullas canonicatus et ordinum suorum ibidem ostendit.

Sptimus accedit Reverendus Dominus octavius Collucius, cuius prebenda est Diaconalis, et ipse in sacerdotij ordine constitutus, qui pariter suas bullas canonicatus et ordinum exhibuit.

Octavus est Reverendus Dominus Hieronimus

Bonaldi cuius prebenda est sacerdotalis, et ipse sacerdos, qui ostendit bullas suorum ordinum et canonicatus.

Nonus est Reverendus et Excolendus Dominus
Scipio Bonanerius cuius prebenda et diaconalis, ipse
tamen sacerdos existit.

Decimus est Reverendus Dominus Joannes Baptista
Crescendulus cuius prebenda licet subdiaconalis existit
ipse tamen est sacerdos, et ibi ostendit bullas suorum
ordinum et canonicatus.

Quo vero ad prebendas diaconales et subdiaconales relatio habeatur ad constitutiones q.(fu) Reverendissimi Domini Petri Quirini factas de anno I567.

Inquirendo autem de onere ipsorum RR.DD. Canonicorum terminavit supra illo ordinare et constatuere
post factam traslationem pro ut eius Illustrissimus
Dominus expediri visum fuerit, tam supra divinis officijs quam distributionum, chori et capituli reformatione,
aliisque de jure reformandis.

Post quidem canonicorum visitationem, visitavit etiam mansionarios quos invenit tres numero, quorum antiquior est Reverendus Paulus Vandinus, qui est sacerdos pto ut tenetur, et bullas suorum ordinum et mansionariae ostendit.

Secundas vero existit Reverendus Dominus

Paulus de nigris, qui mansimnariam habet etiam annexum scholasticatus officium cum suis distintis fructibus, qui ultra onus mansionarij, tamquam scholasticus tenetur docere clericos etiam in ecclesia supra debitis ceremoniis servandis, nec non desservire Revomo Domino Episcopo uti capellanus nom. scholasticatus.

Tertius mansionarius est Reverendus Presbiter

Justus Saletus, cuius mansionaria est adnexa cura

animarum ad quam in presentem reperitur deputatus,

eamque exercet, Bullas suas tam ordinum quam mansiona
riae ibidem exhibuit et ostendit excepta ea prima

tonsura, et quatuor minorum, de qua fidem fecit Reve
rendus Collucius olim canonicus.

Praeterea reperitur beneficum capellae fundatae per quondam M.D. Joanne Emo, cuius jus patronatus relictum fuit Reverendo Capitulo; quod hactenus semper capellanum elegit, et in presentiam est capellanus presbiter Gaspar Baccalaureus vincentinus cum onere et fructibus ut in

libro juris patronatus.

Capellanus autem fratuciae (lezione difficile a leggersi) tenetur celebrare singulis diebus Dominicis et festivis, qui sunt de praecepto s.Matris Ecclesiae per seipsum, shavo iusto impedimento inquo casu potest per alium deservire facere, nec non diebus mercurij, et veneris in quibus festum non cadat, et pro ut latius in deum juxta fundationis.

Cum autem ipse Reverendissimus Dominus Episcopus comperuerit hactenus aedificatam non esse capellam
fratuciam, in qua prefacae missae celebrari debent, ut
capellanus dictae capellae fructibus illius gaudet,
ut animam fundatoris suffragetur mandavit, atque
decrevit dictas missas celebrari debere in ecclesia
SoSteffani huius civitatis donec prefata capella in loco
fratuciae aedificata fuerit prout vero hactenus observari a moderno capellanus compertum fuit.

Inquirendo de legatis piis compertum fuit a Rev.mo Domino Petro Querini predecessore suo in eius ultimo testamento facta fuisse tria pia legata, et videlicet:

Primum de ducatis mille legatis sachristiae

Concordiae causa et occasione prout in dicto testamento

cum declaratione quod in illis computari debeat duc.

tercentum ipso Reverendissimo Episcopo relicta dictae

sacristiae donatis, nec non computata impensa facta in

tribus parmentis argento et auro contextis, quibus

etiam bonificatis adhuc remanet ressiduum ducatorum

quadringentorum in circa pro D. Suae Rev.mae relatum

a possessoribus fide dignis extitit.

Secundum legatum fuit de ducatis quingentis impendendis in tot stabilibus ex quorum fundibus institui debeat capella, et capellae rector cum onere

celebrandi aliaque exequiendi pro ut in dicto testa-

Tertium legatum fuit de aliis similiter

ducatis quingentis in bonis stabilibus investiendis

et ex eorum fructibus utilitas emolumentum distribui

debeat singulis annis in die veneris sancti a Magni
fica comunitate concordiense inter triginta pauperes

eiusdem civitatis.

Quae quidem legata cum adhuc impleta non fuerint ab heredibus Prebiteri Rewrendissimi testatoris, decrevit, atque mandavit dictos heredes paterne per litteras moneri huiuscemodi sub tenore:

### LETTERA AGLI EREDI DEL VESCOVO P.QUERINI

Charissimi Signori come fratelli heredi,

Nella visita da me con l'aiuto del Signore incominciata, inquirendo per il pastoral officio mio delli
legati pij hò trovato che nella mia chiesa di Concordia
che la bona memoria di Monsignore Reverendissimo Pietro
Quirini predecessor mio, et zio di VV.SS. Illustrissime ha con molta pietà fatto tre legati pij, uno di ducati
mille, lasciati alla sacrestia per occasione come nel
testamento, con questo che in essi si debbino computare
ducati trecento (300), che vivente esso Monnignore Reverendissimo suo zio haveva già donati alla sacrestia in
un livello de ducti 2I medesimamente in detta summa
de ducati mille si debba computare la summa della

spesa di tre paramenti d'argento e d'oro, che sua Signoria Reverendissima haveva fatto, li quali quando saranno stimati, per quanto vengho informato, non ascenderebbero a ducati 300 in circa, onde resterebbe anchora creditrice la sacrestia de ducati 400.

Il secondo legato è stato di ducati 500, da
esser investiti et delli frutti di essi si debba instituire una capella con carica che il capellano faccia
quelli divini officij, come nel testamento.

Tertio legato è stato d'altri ducati 500, da esser investiti et li frutti di essi si dovessero distribuire dalla magnifica comunità di Concordia a trenta ppweri di detta città.

Io mi rendo certo che se le SS.VV. illustrissime fussero state ricercate fin'hora et per la loro propria pietà e religione et per maggior suffragio et consolatione di quella benedetta anima che ha lassato questi pij legati serebbero stati effettuati. per satisfar dunque al carico, che io porto non perchè Elle hàbbino bisogno di riccordo li vengho con ogni paterna sollecitudine ad essortare et pregare, che vogliono quanto prima adempiere essi legati pij, et per venir alla certa summa de quello che potrebbe restare alla sacrestia potrano cometter a Monsignor nostro Suetonio, che fassa stimarli li paramenti, perchè con questa stima vienne esser certo il rimanente, che va creditrice la sacrestia di essi ducati mille et con pregarle de novo che vogliono favorire questi legati pij à suffragio et reffrigerio et salute di quella pia memoria faccio fine et le porgo ogni felicità la qual potranno sperare dal Signore essendo pronti esecutori delle opere si pie.

in conformità s**r**rivo al Illustrissimo signor Zuanne.

Preterea invenit legatum factum a ser

Daniele buiato ducatorum viginti. Videlicet ducati

decem fraternitati divae Mariae, quod legatum fuit

executioni demandatum; et alios ducatos decem

confraternitati Sacratissimi Copporis Christi, pro

investiendis illis ad beneficium capellani, quod ef
fectuatum non fuit, urgentique refectione cuiusdam

domus dictae confraternitatis dictae refectioni.

Legatum predictum commutando applicavit, expendendum ut supra descriptum fuit.

• • • • • • • • • • • • •

# I CONTI DELLA SACRESTIA

His peractis decrevit videre computa sacristiae administrata per R.D. Marinum Placitis et Reverendum Dominum Suetonium. Cum alij ea fecerint, et ideo mandavit Reverendo Domino Marino Placitis ut pto die crastina veniat ad ea faciendum, salvo jure videndi illa Reverendi D. Suetonij ad eius adventum.

0000000000000000

# COMPUTA REVERENDI PLACITIS

### Anno I584

Entratta della Reverenda sacristia scossa dal Reverendo D.Placitis In tutto lire 1493 e soldi 7.

Va creditor lire 34 e soldi 8.

Spese straordinarie come nelli conti mostrati lire 872 e soldi ll e ½

Spese ordinarie come in(atti) detti conti lire 580 e soldi I4.

Per suo sallario lire 24 e soldi 8

Summa lire I627 e soldi I3 ½.

# ENTRATA DELLA REVERENDA SACRESTIA DI CONCORDIA

Quartese de gruaro ducati 176. Curato de Chions 52. Da Nob .Signori canevali per li pradi di San ducati leonardo Dal Reverendo Capitolo 2I. lire 4. lire(447) 4e s.7 Dalli castellani lire 447 " Da monsignor Fagagna lire 447. " Dalli Heredi del Biachin Da messer Pre Hieronimo Maso lire 54. lire 5. lire(647.) 6 e soldi 7. Dal curato de Giais Dal curato de Zorzi (Torre) lire . ducati 2. ducati 2 lire 3 soldi T2 Dal Collossi Dalli heredi del meser Vicario Ghiradis soldi 8 Dalle heredi del fu ser Piero de S.Giusto lire I. Dalli Heredi de ser simon radino lire I.

Dalli heredi de ser Domenego Artegna formento quarte 2.

Da Monsignor Papirio formento stara 2 e quarte I.

Dalli heredi de e.como. soldi T8.

Dalli Heredi de jacomo pascut lire 4.

Dal Commun de villa nova lire T2.

Summa in tutto duc. 272 lire 3 e soldi I5.

Pro regimine antedicto et adminsitratione supradictae sacristiae, et illius introitum statuitu eius D. Ill.ma et Rev.ma pro ut infra servari. Videmicet, vulgari sermone.

Che li sacristi debbano dar conto di tutta la entrata della sacristia per scossa come s'ha osservato sempre salvo qualche estraordinario imedimento da esser conosciuto da Monsignore Reverendissimo o in sua absenza dal Reverendo Capitolo.

Che il sallario del sacrista torni alle lire
vinticinque et non più et ciò si intenda ancho nel presente
anno nel quale è per sacrista Monsignor Bonaveno
dover far tal ufficio li signori canonici per l'amor dì
Iddio, et non per prezio, et bastino detti lire 25 per
un certo segno di recognitione.

Che il cero pasquale non passi lire quindici.

Che il sacrestano sia tenuto a pigliar le cere de Ven.a et non a posto, et contrafacendo non li sia fatto buono nelli suoi conti se non secondo il prezzo di Venetia.

Che il sacrista sia obligato render li conti un mese doppo la sua administratione, altrimenti sia privato di loco et voce di questo capitolo et di tutta la portione della mensa grossa, fin chr habbia reso li conti et satisfatto, nè li si possa far gratia di tal pena. Il resto delle cose che restano da riformarsi sua Signoria Reverendissima si risserva di dare li debiti ordini effettuata che sarà la traslatione.

Publicatae fuerunt supradictae constitutiones

Illustrissimi et Revomi Domini Episcopi in terra

Portusgruarij in pallatio Episcopali presentibus

ibidem Revodi et Exodi Domini Jo:Baptista Maso, Revodo

Papirio Falceta, Revodo Domini Placitis et Revodo

pre Aloysio brocca, ac altero Reverendo Domino Scipione

bonavino.

Visitationum spiritualium completa, visitavit etiam uti in temporalibus, quatenus Dominus e Dux istius civitatis temporalia, magistratus officia et administrationis redditum sp. civitatis in qua visitatione in infrascriptis opus esse reformatione comperuit, propterea reformandi et corrigendi statuit et decrevit ut infra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### PRESCRIZIONI VESCOVILI

Perchè volendosi pagare li sallariati a S.

Steffano il sindico della comunità è necessario vender il formento dell'entrata di essa comunità in quel tempo con gravissimo danno di essa comunità, sua Signoria Reverendissima ordina, et commanda, che per l'avvenire tal pagamento si debba fare l'ottava della S.ma resurrectione acciò si possa sostenere il formento et questo fin à tanto che la comunità hàbbia avanzato tanto delle sue entrate ,quanto importino li sallarij et all'hora si torni a pagar d'agosto secondo il solito.

Havendo sua Signoria Rev.ma visto nelli conti che la detta comunità non solamente è aggravata di molti, notabili livelli, et interessi per dinari tolti et che

il pagamento di essi è posto nel mese di agosto.onde al sindico fà bisogno vender il formento à quel tempo per vilissimo prezzo, con gravissima perdita di essa comunità, sua Signoria Reverendissima inherendo ancho alla parte in conseglio di detta spettabile comunità sotto 1i 26 Marzo I586 commanda.et ordina che per lo avvenire non si debbano partir li boschi fra li cittadini ma siano venduti intieri al publico incanto, et il tratto di essi si debba impiegare in francarsi di essi livelli, o bonificare l'area, et non per altra causa qualunque ella si fusse , et questo ordine debba durare fino a tanto che tutti li livelli siano francati, et liberati la comunità da tal gravezza, et avvanzati anco tanti dinari, che la comunità possi hàver da pagar li sallariati, come di sopra, senza vender il formento alla ricolta, et tanto più oltre durar debba quanto Maonsignor Illustrissimo parerà espediente, nè si possa venir a divisione di esti boschi, senza novo ordine di sua Signoria Reverendissima, sotto pena di bando per

anni cinque a chi contrafarà.

Che per l'avvenir li sindaci debbano ogn'anno render li loro conti in presentia de sua Signoria Reverendissima, et in sua absentia in la presenza del suo vicario generale ò vero altri che sopra ciò saranno deputati da sua Signoria Reverendissima.

Et occorrendo per servitio della spettabile comunità ad alcuno dei cittadini di andar fuori, qual tale debba, et sia tenuto dare la polizza delle spese particolarmente notando la spesa in tutto, li numeri delle persone, giorno mese et anno notando distintamente sin uno soldo, ne quella polizza debba esser pagata dal sindico se prima non è vista et sottoscritta dal podestà, et suoi giudici, et queste polizze si debbano al tempo di far li conti del sindico vedere, et salvar tutte.

Che per interesse di particolare non si spenda il dinaro publico altrimenti non sia fatto buono al sindico nel far li suoi conti.

Che il sindico debba scoder da tutti il
formento che pagano in comunità, et non pigliar dinari
per formento, ma sostentarlo, et vendendolo in tempo
che gli havesse dinari et potesse sustentare, sia
tenuto pagarlo nel sommo prezzo che correra quell'anno.

Che essendo inutile et superfluo l'officio chiamato supplemento, sua Signoria Reverendissima commanda sia estinto, nè per l'avvenire si debba più eleggere alcuno in tal ufficio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

perchè nella revisione delli conti della spettabile comunità s'hà visto che alcuni cittadini così clerici come laici vanno procurando occasione di far viaggi fuori di concordia, nelli quali con poca conscienza fanno polizze ingordissime à gravissimo danno, et detrimento di essa comunità onde chiramente s'hà visto che la maggior parte delle entrate di essa comunita(per tal causa) in cose di pocca importanza sono state malissimamente dispensate, et detta città per tal causa si ritrova aggravata di molti importanti interessi, che assorbiscono il più dell'entrata sua, la qual cosa si vede chiaramente procedere, perchè questi tali che continuamente invigilano al loro proprio commodo per il più procurano di riddur illegitimamente conseglio in tempo che facilmente possino ottenere il loro intento.

La onde essendo intentione di sua Signoria
Illustrisima con ogni suo spirito di provvedere che

detta comunità sia solevata da tali aggravij et illicite spese, ordina et commanda che de cetero il podestà
giudici, et sindico non ardiseano convocar consiglio
per qual si voglia cosa, se prima per l'ufficial di
essa comunità per un giorno avanti non haueranno
dato notitia tanto à clerici facendolo sapere al Rev.do
loro decano ò vero altro loro rappresentante in concordia,
quanto à laici di esso consiglio, et in quello poi
così legitimamente coadunato non si possi prender parte
di far liti alcuna, se non sarà passata con li cinque
sesti delle balle; altrimenti sia di nissun valore.

Se veramente il podestà, giudici, et sindico
persevereranno contra la forma delli presenti ordini
convocar conseglio, oltre la nullità di tutto quello
che in esso sara deliberato, caschi alla pena di suspensione à divinis se sara clerico, et de ducati ducento
applicati al S.Ufficio dell'inquisizione, et se sara
laico caschi in pena di bando per anni cinque da questa

città giurisditione et tutto il vescowato, et che lire ducento applicati all'Arsenal della Illustrissima Signoria di Venetia.

Et così ordina sua Signoria Illustrissima che à beneficio di essa spettabile comunità sia inviolabilmente osservato.

Die 5 mensis junij publicatae fuerunt suprascripatae constitutiones et ordinationes del Molto Rewrendo Vescovo di Concordia, in terra Poartusgruarij in pallatio eius D.Illustrissimae, ibi existentes et audientes Ser Jacopo canipa podestà cum suis DD. judicijs D.Mathio de B. cancelario et Domino Flaminio Verenonse, et Rev.do Domino Antonio gagagna sindico, presentibus R.D.Presbiter Joanni baptista competo et Rev.do Domino Camillo perini.

. . . . . . . . . . . . . . . .

# INVENTARIO DEI BENI DELLA SACRESTIA DI CONCORDIA

Inventarium rerum et bonorum sacristiae Cathedralis Ecclesiae Concordiensis.

Die.2. Mensis junij. 1586.

Un pastorale d'argento, et uno di rame indorato.

Calici d'argento, nuove.

Un tabernacolo d'argento per il SS.mo Sacramento.

Calici d'argento con il piede di rame.nº.doi.

Patene d'argento nuove, et una de rame.

Un tabernaculo d'argento grande, et doi altri piccoli tabernacoli d'argento con il cristallo.

Un tabernacolo piccolo d'argento per portar il S.mo Sacramento alli infermi.

Una croce d'argento grande et una piccola croce d'argento con il piè de rame.

Un baciletto d'argento et un vasetto pivcolo etiam d'argento con il bichignolo.

Doi leoncini d'argento.

Una pace d'argento.

Un toribolo, Navicella et sculiero d'argento.

Una croce d'argento piccola del SS.mo Sacramento.

Una cassa cona alcune reliquie dei santi nella quale sono ancho doi casselette d'avolio (avorio).

Una casselletta d'avorio con certi pezzetti d'argento rotti, et una casselletta de osso.

Una scatola con cose votive d'argento.

Un pivial bianco de damasco con capuzzo et friso de oro nuovo.

Un pivial de damasco cremisino con capuzzo et friso de oro, nuovo.

Un pivial de raso paonazzo con capuzzo et friso de oro, nuovo.

Una pianetta, Una Stolla, et un manipolo de brocadel cremisino et de oro con friso de oro.

Una pianetta, doi tonicelle, doi stolle, et tre manipoli, et due amiti, de lana de argento.

Doi tonicelle de ormesin cremisin et doi de ormesin bianco.

Una pianetta, doi tonicelle, doi stolle, et tre manipoli, et dui amiti de t. pavonazza de seda à marizo (?).

Una scatoletta con una crocetta de argento.

Un pivial de damsco bianco con friso de oro con cordoli et il capuzzo con perle.

Un pivial de damasco bianco rotto, et uno de raso bianco pure rotto et vecchio.

Un pivial de veludo cremisin à opera, uno de raso violazzo et uno de raso verde, una pianeta de damasco crimisin, doi tonicelle, tre manipoli, dui stolle et tre amiti, con friso de oro.

Una pianeta de damasco bianco, dui tonicelle tre manipoli sui stolle et tre amiti.

Una pianetta doi tonicelle, dui stolle, et tre manipoli de damasco bianco à opera.

Una mitria d'oro, et una bianca con la cassa coperta di circolo negro.

Un messal rosso indorato. Un potifical negro.

Une para di scarpe, et un paro di calce di raso bianco.

Tre para de guanti di seda, uno paro bianco, uno cremisino et l'altro paonazzo con oro.

Una bachetta di cedro piccola, una cesteletta crimisini et d'oro.

Un pontifical coperto di corame zoano et una bibia.

Una pianetta de zambellotto negro à marizzo.

dui tonicelle, dui stolle et tre manipoli et tre amiti.

Dui tonicelle de damasco bianco vecchie.

Una pianetta de velludo rosso con friso de diversi colori vecchia. Una pianetta de zambellotto à marizo, et una stolla et un manipolo roanj, dui pianete de bombaso bianco et una de bombaso tenta negra. Una pianeta de damasco verde vecchia.

Una pianeta dè g. bianco con friso de oro et una de grogre biancho con friso de damasco crimisin con dui stolle et doi manipoli simili.

Una pianetta pavonazza et dui tonicella de zambellotto de meza vita.

Una pianeta de veludo crimisin à opera con friso, à cordoli, et dui tonicelle simili.

Una pianeta de panno rosso con friso de raso zallo.

Un pivial de zambelotto negro con friso et

#### capuzzo rosso.

Un pivial de tella negra et dui tonicelle, tre palij de zambellotto à marizzo nigro et uno de panno etiam nigro.

Un pallio de damaco bianco con la figura de S.Stefano.

Un palio bianco de damesco con una figura de un calice.

Un palio de damasco rosso con una croce di oro in mezo.

Un palio de damasco con la figura de S.Ursola.

Un palio turchin de damasco con la figura della beata Vergine.

Un palio de damasco argentino, et uno di raso turchin vecchio rosto.

Un bacil de lato et doi secchieli, et uno di lata, et un bronzin à opera.

Camisi nº º . Amiti nº 11.

Un fazuol de seda, et uno di tella che si adopera alle messe et uno che si tiene sopra la cassa delle reliquie.

Una borsa de lana d'oro, una de argento, uno di velludo cremisi et una de gragren bianco, et sei vecchie.

Corporali Nº 19. con le sue palete, et otto palle senza corporali.

Missali nº 4. nuovi et uno vecchio. Dui cossini de cuoro de oro.

Dui bozsoli de argento per l'olio santo.

Mantilli nuovi de t. nº nuove.

Una pianeta de s. naranzina. Un pallio picolo rosso à opera.

Sopra una sovaza libri nº I2. Un messal vecchio et un libro da cantar.

Tovaglie vechie n°. disnove et mantili tredese de vechij.

Nella tavola della sagrestia libri dodeci et dui pezzi in un (ornamento) armareto. Una cassa per un calice, la cassa dell'olio del SS.mo diversi libri de musica picoli. Una casselletta de noghera per le reliquie et un'altra di nogara che non si adopera.

Un sacerdotal et un martirologio.Doi libri da canto.Cinque libri da cantar per il choro et tre breviarij grandi.

Candelieri de laton nomero diese, cero ferarij quatro novi et dui vecchij, il Baldacchino de raso verde un razzo à figure, un razzo grande a fiamme vecchij, spalliere vecchie nº sei. Tapedi nº doi.

Dui camisi de zambellotto negro à marizo vecchij.

Un cussin dell'altar maggiore vecchio.Dui campanelle.Fazzoletti novi per la calici no.sette

di setta, et de diversi colori.

Fazzoletti, et purificatorij de diverse sorte per li calici nº; settanta. et quasi tutti vecchij. Dui croci, una di laton et l'altra di Rame.

#### ENTRATE DELLA COMUNITA'

Entrate della spettabile comunità dell'anno 1584 et conto della administratione di essa reso dal Rev.do Monsignor Marino Placitis.

Formento stara I76, quarte 3 et quartaroli I.

In dinari de datij livelli et comugne lire
926 e soldi I8.

Tratti di boschi vinduti à cittadini lire 294.

Tratti de formento venduto lire I334 e soldi I6.

Formento stara I4. venduto in dinari lire I54.

In tutto summa lire 2209 e soldi I6.

• • • • • • • •

Formento venduto in tutto stara I9.q.3 q.1i I.

Formento dato à sallariati stara I4.....

Formento non scosso dalli heredi del signor

Bernardin della fratina stara 8 e q. 3.

Dalli Thomasini stara I quarte 3.

Hò scossi dal Giustignan stara I quarte 3.

Per callo stara 7.

Vuol a saldar formento stara I4.....

Formento stara I77 q. quartaroli I.

Danari spesi in sallariati lire 924 e soldi 11.

Danari pagati de livelli lire 303 e soldi I6.

Denari spesi in spese estraordinarie lire I425 es.IO

Intutto lire 2653 e soldi I7½.

Entrate del formento della spettabile Comunità di Concordia dell'anno I584.sotto il C....

Formento scosso stara I60, quarte I e quartaroli I

Formento dato dal sindico del suo stara 30 e quartaroli I.

Item de callo stara 6.

Intutto stara 196; quarte I e quartaroli 2.

Formento dispensato alli salariati et altri et seminato come nelle partite lette stara 50 quarte 2 e quartaroli 2.

Formento venduto stara I39 e quartaroli I.

In tutto stari I90 quarte nessuna quartaroli
tre

Entrata de dinari de livelli. Lire 212 seldi 2.

Dal falceta lire 37 e soldi 4.

Comugna e datio lire 504 e soldi 14.

Dal bosco lire 25 e soldi 6.

Tratti dal formento'(ducati ) lire I525 e soldi 9.

Datio della beccaria lire 62.

Dal vaccaro lire 62.

Tratti dal legno lire 63.

Tratti dal sorgo lire I9 e soldi 5.

Tratti de vino orne 8 a lire 6 lire 48.

Tratti dalli heredi de messer Matthio della Bona lire 74 e soldi 8.

Item de ridar per ducati quarante havuti lire 258 e soldi nessuno.

In tutto lire 2883 e soldi 8.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Denari dell'utile del sindico lire I22 e s.6.

Sallariati lire 892 e soldi I6.

Danari de livelli lire 3I3 soldi 8.

Per legne pagate lire 90.

Al midico lire 27 e soldi I7.

Spese straordinarie lire 962.

Se li fa boni per formento stara 36 che era creditor nela partida del formento imprestato stari 20 a lire 11 fa lire 220.

Item de saldo del sopraditto formento stara 16 quarte I e q. IIO.

e stara 4 a lire I5 et stara 11 a lire I4 fa in tutto lire 217.

In tutto lire 2842 e soldi 91.

Va! debitor alla comunità per saldo lire 39.

#### ORDINI E DISPOSIZIONI VESCOVILI

Pro spettabile Comunitate Concordiae.

Facta publicatione ordinationum spectabilis comunitatis civitatis Concordiae concernentium, ipsisque ordinationibus mature consideratis ab intervenientibus dictae spectabilis comunitatis,ijdem intervenientes humiliter supplicantes pro moderatione aliquarum ex ipsis,ampliatione et additione nonullorum aliorum.qua eorum supplicatione intelecta,Rev.mus et Illustrissimus Episcopus,moderando,ampliando,atque addendo primis ordinationibus,has alias sequentes constitutiones fecit et ordinavit.

Tra la terminatione disponente de sallariati, et supplemento di consiglio non s'intenda per quest'anno, ma solamente per l'avvenir, salvo che se li ditti intervenienti non trovassero dinari de crediti vecchij, o per altra via senza danno della comunità, dalli quali all'hora si possino pagare li sallariati nel tempo ordinario, et non si facendo questa provisione, passato quest'anno si paghino secondo la passata constituzione.

Che del frutto dei boschi non facendo il sindico alcuna fatica, non debba haver l'emolumento delli doi soldi per lira, che per abuso sin qui s'ha dato ma se gli diano solamente ducati doi in segno d'amore-volezza del suo officio.

Che nel render li conti dalli sindaci, intervengano anche li rapresentanti della spettabile Comunità, come come instrutti delle cose di essa, et ditti sindici non utile nel callo del formento di quello che non scoderanno.

Che declarando l'ordinatione che comincia, et occorrendo, ordina sua Signoria Reverendissima che si dia à quelli che andranno fuori pers servitio della spettabile comunità una conveniente summa di denari proportionata al negotio che hà da fare, ma però si stretta che fin piuttosto habbia à restar creditore che debitore, acciò sia loco alla conserva delle polizze.

Che mettendo nelle polizze di haver speso in consulti debba prestar giuramento in mano del Podestà d'hauer con verità fatto il consulto, et speso li dinari che mette, altrimenti non gli siano fatti buoni, nè al sindico sia fatta bona detta polizza, se non è laudata dal podestà et giudici.

Medesimamente dichiarando l'ordinatione che il

sindico debba scoder ordine che non sia compreso quest'anno solamente, et per l(avvenire non debba scoder formento, eccettuando qualche partita, che ò per la gran povertà delli debitori, che non hauesser formento ò per altra legitima causa non havesse potuto scoder formento in formento, la qual causa s'habbia da conoscer dalli revisori dei conti.

Che quest'anno à sallariati si possa bonificar il formento che pagano à conto del sallario, et per l'avvenire si scoda in formento, secondo la forma delle prime ordinationi.

Che l'ultima terminatione in materia di convocar il conseglio sia essequita la clausola del cinque sesti de balle nelle cause che la spettabile comunità vorrà mover contro altri, et medesimamente

quando si tratterà in consiglio di donare ò in qualche altro modo dar via beni ò dinaro di essa spettabile comunità, et oltre le pene contenute in detta terminatione, ogni parte presa in contrario sia nulla.

Nelle cause à diffesa s'osservi quello s'ha osservato per il passato.

Che per l'avvenire alcun sindico non possi spender del suo oltre l'entrata, nè andar creditore più de ducati dieci, e spendendo la comunità non sia tenuta à rifarlo di cosa alcuna.

Che se li deputati della spettabile comunità, sopra il trovar opera (che) per strami in essecution della terminatione sopra ciò fatta non potessero trovar detti opere, il tajar di detto strame si affittato al publico incanto, et il tratto di esso sia speso in far trattori per bonificar l'aere.

Che facendosi pocche fede di sanità in concordia et hauendo il cameraro raggionevoli emolumenti della cancelleria, non li si dia per tali fidi più di ducati doi, da quest'anno in poi.

Die jovis, XII, junij 1586.

Ita instante sp. D.jacobo canipa podestà,
D.Domenico medi judice, D.Flaminio vero v. sindico
zampere et D.Mathio B.is. Magnificae specatbilis
civitatis, publicata fuerunt suprascripate constitutiones de M. Illustrissimi et Rev/mi Domini
Episcopi suprascripti in terra portusgruarij in
pallatio Episcopali.

Quibus auditis, dicti intervenientes sp. civitatis, eas laudaverunt.

Et eius D.Illustrissimae gratia egerunt,
presentibus Rev.do D.Dionismo Thelamono.. etRev.do
D.Zamaria maneti secretario eius Dominationis.Ill.mae.

## OSSERVAZIONI AL CAPITOLO PRIMO

La Visita Pastorale alla Chiesa di Santo Stefano di Concordia è il primo atto ufficiale, come pastore d'anime, del Vescovo Monsignor Matteo I Sanudo.

E' il giorno 26 maggio 1586.

Siamo in piena primavera.Le giornate non sono molto calde o afose.

E' questo forse il tempo migliore per la visita pastorale.

Forse non molto adatto è questo mese

per radunare la popolazione che vive nelle campagne,

poichè i contadini sono in piena attività.

Appena lasciata la barca è accolto dal clero e dal popolo ed in corteo entra nella catte-drale di Concordia.

Dopo aver compiuto ogni cosa prescritta dal cerimoniale per la visita pastorale, rivolge al al popolo il suo primo discorso.Dice il cronista che usò"lodevoli ammonizioni"verso le persone convenute.

Non si parla di amministrazione del sacramento della Cresima. Non viene ricordato il numero
di anime esistenti in questa cura.

Il vescovo si porta all'altare del Santissimo Sacramento e poi al fonte battesimale.Non fa alcuna prescrizione di rilievo.

Non sono ricordate le sedi dei confessionali, nè l'altare dei santi Martiri Concordiesi.

Controlla la grande quantità di reliquie esitenti in questa chiesa.

Poi passa in rassegna le varie dignità del capitolo diocesano.

Trova molte irregolarità nelle entrate e nelle uscite delle varie confraternite e scuole.

I camerari non sono sempre esatti nei loro conti.

Nel libro dei legati pii trova che non sono ancora stati eseguiti i lasciti del suo predecessore Monsignor Quirini. Si tratta di una somma cospicua: 2'000 ducati. L'obbligo incombe agli eredi , nipoti del vescovo, dimoranti in Venezia.

Mentre per i suoi sacerdoti che non erano
in grado di pagare somme molto minori usa la scomunica,
contro i nipoti del Quirini si accontenta di scrivere
una lettera per sollecitare l'esecuzione delle ultime
volontà del Vescovo Monsignor Quirini.

Dopo aver controllato i conti della sacrestia di Concordia le cui entrate annue sono di 272 ducati, lire 3 e soldi I5, emette alcuni decreti riguardanti il buon governo della cosa pubblica. Questo gli compete come Conte di Concordia. Oltre che in spiritualibus, esercita la sua giurisdizione anche in temporalibus.

Utile ed interessante l'inventario degli
oggetti appartenenti alla sacrestia di Concordia. In
questo lungo elenco di suppellettili ed oggetti sacri

si ha l'impressione di non trovare grandi cose di valore, escluso qualche croce e calice d'argento, o qualche paramento sacro.

In tutte queste pagine, si nota una grande preoccupazione verso le cose materiali e sopratutto alle entrate della chiesa.

Non si interroga il parroco come vive la gente, se fa la Dottrina Cristiana, se assiste agli ammalati ed ai vari poveri, come predichi alla gente.

Non si parla della frequenza ai sacramenti.

I libri ricordati non fanno certo onore ad una biblioteca sacerdotale.

Anche le riforme suggerite ed imposte sono in prevalenza di carattere materiale.

La visita pare veloce ed affrettata.

Gli atti di questa prima visita di Monsignor Sanudo alla cattedrale di Concordia sono molto scarsi di notizie.

Benchè in Concordia città la popolazione in questo periodo di tempo non fosse molto numerosa, pure era servita da numeroso clero.

Dopo questi primi atti compiuti da Monsignor Sanudo I, si riesce già ad intravvedere la figura di questo vescovo.

Certo ancora siamo lontani dal dialogo tra pastore e anime a lui affidate.

Si vede la persona di questo vescovo che è ancora più duca che pastore.

•••••

| <u>C_A_P_I</u> | TOLO  | SECONDO |  |
|----------------|-------|---------|--|
|                | PORTO | GRUARO  |  |

## PORTOGRUARO

# SANT! ANDREA

Die.2. Junij. 1586.

Reverendissimus Dominus , Dominus Episcopus prefatus, suam prosequendo visitationem, visitavit par-rocchialem ecclesiam Majorem Sancti Andreae de terra portusgruarij. Occurrente ei clero, processionaliter, et hjmno cantato ingressus dictam ecclesiam facta in ea oratione, servatisque alijs selemnitatibus misae sacrificium audivit.

Et missa finita, prehabito sermone, defunctorum officum celebravit in ecclesia et per cemeterium.

Et reversus ad eandem ecclesiam, visitavit in primis Sanctissimum Eucaristiae Sacramentum, ut infra.

Adimpleto defunctorum officio, premissis incensationibus et luminaribus, visitavit sanctissiumum Eucharistiae sacramentum, illudque honorifice tentum in tabernaculo argenteo. Mandavit tantum circumvestiri tabernaculum puro et mundo corporali, et alio consimili cooperiri. Ut Sanctissimum Sacramentum supra corporale jaceat, et eodem cooperiatur nec non provvideri de alia pixide parvula ad defferendum Sanctissimum Sacramentum ad infirmos, mandando etiam provvideri de conopeis quinque coloris ecclesiae, ut singulis temporibus requisito colore conopeo circumvestiatur.

Successive ad fontem baptismalem devenit, quem fontem invenit conca aenea intus circumvestitum, quam mandavit de novo instaneari, nec non conopeum telle

fieri supra ciborio eiusdem fontis, cancillis quam primis fieri potest saltem ligneis columnis circum sepiatur.

Intus ciborij erant sancta olea, quae visitavit et bene tenta reperijt cum sudario requisito ad caput baptizati abstergendum, mandavit tantum construi armariolum in dicto ciborio, in quo dicta olea teneantus.

Reliquias in dicta ecclesia nullas invenit.

Visitavit Altare maius sub invocatione s.Andreae, quod comperuit destructum, occurrente illud instaurandi et reformandi pro translatione de proximo fienda, cuius restauratio prosequitur et brevi est finienda.

Quod Altare nullos habet introitus, praeter

Pbebaniam, quae est de jure patronatus, ut dicunt, Magnificae Comunitatis, pro ut in fundatione seu aliis juribus procurandis et registrandis si reperta fuerint in
libro juris patronatus.

Regitur dictus plebanatus per Reverendum

Dominum Joannem Antonium del Fabro, eius modernum

plebanum, cuius quidem plebanatus fructus pro ut idem

Reverendus Plebanus asseruit, et in scriptis doceere

se obtulit, ascendunt ad summam ducatorum centum et

viginti, ultra incerta quae non parvae considerationis

sunt: cui notum fuit ut exhibeat notam dictorum introituum.

## Altare S.Andreae translatum.

Ad quod altare, visitante Rev.mo Visitatore
Apostolico (de' Nores), fuerunt translata duo alia
altaria, primum sancti Andreae quod erat prope sacristiam, quod habet introitus stariorum duorum
frumenti; quod dicitur esse de jure patronatus
nobb. de jsnande (?) licet alij asseruerunt esse de
iure patronatus Rev.mi Bomini Episcopi comprehensum,
et nominatum in fundatione et testamento. In quo
fundata fuerunt alia duo altaria S.Pauli primi
heremitae, et nativitatis Beatae Mariae Virginis, et
in dicta fundatione appellatum sub invocatione
Conversionis Sancti Pauli et non divi Andreae.

Non habet capellanum, nec ab alio officiatur
nec possidetur, propterea mandavit super inde
diligentem haberi informationem revisionem presertm

dictae fundationis.

(Et hoc D.Francisco Isnandis t. concessus fuit ad medietatem huius (mensis) ?).

Altare Sanctae Catharinae translatum.

Ad idem altare majus translatum fuit aliter altare sanctae Catharinae, eo quia columna dictae ecclesiae adherebat de iure patronatus dicitur Magnificae civitatis istius terrae, cuius rector est Rev.dus Dominus Livius Capriaco. Habet introitus ducatorum centum in circa pro ut antiquiores ecclesiae affirmarunt.Officiatur per Revrendum Dominum Angelum de gruario, mercenarium , licet, ut dicitur per se met ipsum officiari debeat, et personalem requirat residentiam, pro ut videri potest ex fundatione, pro cuius rei veritate investiganda eius D.Rev.ma mandavit sibi

exhiberi testamentum fundationis, illudque registrari in libro inventarij beneficiorum de jure patronatus, et quia ex informatione habita videtur alias visitationem Rev.di Vicarii Istius Sedis, super huiuscemodi causa personalis ressidentia inchoatum fuisse processum propterea mandavit illum sibi exhiberi animo procedendi ad ulteriora pro in juris fuerit.

Altare S.mi Crucifixi translatum.

Similiter ab eodem Rev.mo visitatore Apostolico comperuit translatum fuisse altare sanctissimi Crucifixi de novo erectum per quondam Dominum Francescum Biffis, ets de iure patronatus relicto ab eodem fundatore Reverendo Plebano Gastaldione, et alijs pro tempore existentibus, et pro ut latius in dicto instrumento Donationis, quod sibi exhiberi Rev.mus Dominus Episcopus mandavit.

Cuius rector Modernus est Rev.dus Presbiter
Hercules serotinus (ut dicitur) amovibilis cum
onere celebrandi ut in dicta donatione.

Habet introitus ducatorum triginta quinque, ut in dicta donatione, ex qua ut premissa appareat, idem Rev.mus Mandavit sibi exhiberi, eamque registrari in libro prefato.

## Altare Sancti Marci Evangelistae

Accessit deinde ad capellam positam a latere sinixtro chori in qua est Altære ut sic dictum sub invocatione S.Marci Evangelistae, supra quo Altare collocatum ets altare S.mi Sacramenti.

Est de jure patronatus (ut dicitur) Nobb.

DD. Consortum de Zoppola cuius rector perpetuus
ets Rev. Dominus Joseph de Zoppola,in ordine presbiteratus constitutus,unus ex dictis consortibus.

Quod altare officiare facit per cappellanum mercenarium, et est reverendus Dominus Presbiter Ercules Antedictus.

Habet onus celebrandi binas missas in hebdomada, habet introitus ducatorum triginta.

Verum quia premissorum non apparet tuta veritas, sua D. Rev.ma mandavit sibi exhiberi juxta fundationis, ut piam testatoris voluntatem exequi facere valeat.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Altare sanctorum Jacobi et Phipippi translatum.

Super eodem altare S.Marci translatum fuit a

Predicto Rev.mo Visitatore Apostolico Altare sanctorum
jacobi et philippi,ut dicitur de jure patronatus illorum de Ghiradis.

Cuius rector ets Reverendus Dominus Dominus Vincentius de pigris (nigris), qui illud officiare facit per substitutum cum sallario ducatorum septem cum onere celebrandi missas... in hebdomada.

Habet introitus frumenti stariorum decem et novem; et urnarum decem et novem vini; surgi starij unius.

Gallinarum par unum, pullorum par unum et persuti unius.

Et quia vero oneris praefacti non clare apparet veritas tam circa numerum missarum quam personalis ressidentiae, super quibus, ut relatum extitit alias fuit formatus processus a Reverendo Domino Camillo tantio

tunc Vicario generali huius sedis.

Eius Illustrissimus Dominus Episcopus

devenit (voluit) videre fundationis instrumentum,

nec non processus predictus, quae, et alia jura sibi

exhiberi mandavit, ut illis visis institutiones

administrare valeat.

Et vides ordinationes dicti altaris annexas.

Cuius altaris sancti Marci, finita visitatione idem Reverendissimus ordinavit ut dicta capella ob reverentiam tanti sacramenti quod in ea reperitur, debeat melius adaptarineius pavimentum honorificentius sterni et bancos circa dictam capellam existentes decenter accomodari.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ab altera parte chori prope sachristiam adest alia capella in qua est altare S.Joannis Baptistae consecratum, cuius rector est Reverendus Dominus Petrus Antonius Severo, in sacerdotali dignitate constitutus.

Habet introitus frumenti stariorum tresdecim spelte stara unius; vini urnarum quatuordecim, ducatos quatuor et honorantias; facit deservire per capellanum mercenarium, qui est presbiter Alex. à ghiro (?).

de terra Portusgruarij, quod jus ut dicitur in presenti transfusum fieri devolutum reperitur ad Nobb. de Severis cum onere celebrandi missas tres in hebdomada. Verum in premissis videtur oriri hesitatio tam supra onere celebrandi missas quam de personali ressidentia, et per sè deserviendi, ac de hac asserta devolutione, seu transfusione iuris

patronatus quam potius videtur ad sedem Episcopali devolutum, et beneficium reductum liberum.

Propterea mandavit sibi fundationis iura (ima) exhiberi. Illisque visis decernit pro ut justitia requiseverit.

Imaginibus autem satis comperuit ornatum et competenter ornatum invenit.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Altare Sancti Nicolai translatum.

Ad dictum altare translatum fuit altare sancti
Nicolai, deletum de ordine eiusdem Rev.mi Visitatoris,
quia columna herebat. Habet introitus frumenti stara
duorum, vini urnarum trium ex legato, quod modo solvitur
ab ex.ti Domino Joanne Palladio, onere autem dictae
capellae satisfacit presbiter Gaspar organista deputatus ab ipso ex.ti Palladio.

Sed quia satis non constat de onere et introitibus mandavit sibi exhiberi legatum predictum, ut testatoris in omnibus pia voluntas exequatur.

Et post fuit ostensum testamentum ex quo apparuit onus esse de celebrandi missam unam in singula hebdomada, et registrari mandavit in ea parte in libro iuris patronatus.

Altare Sancti Jacobi et Antonij.

Et successive devenit ad altare S.Jacobi et
Antonij, quod non est consecratum, quia de novo aedificatum fuit, quod antiquitus unicum habebat capellanum.

Magnificam Comunitatem (ut dicitur) obtentum fuit à Sede Apostolica, ut fructus dictae capellae in tres dividerentur partes, et in singulis unus capellanus eligatur, ita ut sint tres, pro ut ab illo tempore citra tres extiterunt, quorum in presentiam unus ets Reverendus Dominus Petrus Antedictus Severo in presbiteratus ordine constitutus, secundus autem Revrendus Dominus Camillus Perini pariter sacerdos, et per se ipsum desserviens Reverendus autem Severus propter corporale impedimentum ad presentem visus deservire facit per Presbiter Rev.dum Alexandrum à ghiro.

Tertius vero capellanus eiusdem altaris

pariter sacerdos fuit Rev. D. Alexander Ciscutus,

qui muper diem suum clausit extremum, cuius tertia

pars seu capella dedicata fuit seminario de proximo

perrigendo per annos decem.

Quod altare condecentibus imaginibus invenit ornatum, tobaleis, candelabris, alijsque ornamentis non plene munitum, circa quae resservavit sibi jus terminandi et ordinandi tempora praedictae translationis.

Cumque ex premissis constant Reverendum D.

Petrum Antonium Severum duo sub eodem tecto obtinere
beneficia, videlicet capellaniam S. Joannis Baptistae,
nec non presentem Sancti Antonij et Jacobi, quae
tenere sine Apostolicae Sedis dispensatione de
jure non potest, propterea mandavit ei ut de dicta
dispensatione doceri debeat in termino dierum
trium, alias procedetur pro ut iuris fuerit.

Onus autem prefatorum trium capellanorum est ut quilibet eorum singulis tribus hebdomadis per turnum quotidie celebrent supra dicto altare, et cum obligatione chori pro ut latius in fundatione.

Habet introitus in totum dictum altare ultra ducatos trecentos, qui inter ipsos tres rectores divisi sunt.

Cumque certitudo sufficieri non habeatur nec de onere nec de introitibus, nec qualitates iuris patronatus decernit videre fundationem dicti altaris quam sibi exhiberi mandavit.

Subtus eodem altare comperuit duo esse sepultura (sepulcra) ibi stare non licet, propterea mandavit ad se vocari dominos dictarum sepulturarum ut illis auditis debita iuris fiat provisio, ut ab altare aliquantulum distent.

Invenit .et ad dictum altare esse Mansionariam quandam (ut dicitur.) de jure patronatus procuratiae cetra venetiarum quae habet introitus ducatorum viginti, asseritur eam regi per quendam fratre magnum franciscum Braida minoritam, qui officiare eas facit per unum ex fratribus sancti Francisci istius terrae et quia de onere nintroitibus et natura dicti beneficij sua D.Rev.ma ut debet non constat et presertim sibi consonum non videatur, ut capellania in eccelsia clericorum saecularium per regulares (regatuur) regantur decrevit scribere ad clericos procuratores procuratiae praedictae pro habenda ab eis diligenti informatione premissorum, ad effectum exequendi pro ut juris fuerit.

| Τe | en | 0 | r | 7    | <i>r</i> e | r | o | 1 | i | t | t | е | r | a | r | u | m | s | e | qı | 1 | Ĺt | u | r | u | t | : | Ln | ıf: | ra | ١, |
|----|----|---|---|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|
|    |    |   |   |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |    |     |    |    |
|    | _  | _ |   | <br> | _          | _ | _ |   | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |    |     |    |    |

### LETTERA AI RESPONSABILI DELLA CITTA'

Clarissimi Signori et Illustrissimi,

Visitando la parrocchiale Maggiore della terra di Portogruaro, mia ressidenza, ho trovato sopra lo altare di S.Jacomo, et Antonio una capellania, la quale per quanto mi è stato feferto è de jure patronatus della procuratia de citra (?).

Hà entrata di ducati 20, come è stato asserito, dissero che è retta per un reverendo Padre maestro fra Francesco Braida minorita, del carico suo io non hò potuto haver informatione.

Per il che desoderando sopra le cose predette haver lume della verità, et massime con che raggione questa capellania essistente nella chiesa di clerici secolari si possa ufficialmente tenere da regolari,

cosa difforme dalla dispositione delli sacri canoni, et sacro Concilio, hò voluto con le presenti pregare VV.SS.Chiarissime, le piaccia dar ordine che sopra ciò io habbia la debita informatione, acciò possa provvedere per servitio di questa chiesa, et maggior culto divino, secondo le disposizioni delle sacre leggi, e di questo pio loro suffragio oltre che dal Signore Iddio saranno remunerati favorendo la chiesa sua.

Io anchora li resterò con infinito obligo, et qui pregandoli dal Signore ogni felicità maggiore di cose mi li affermo.

Datum Portogruaro 1i 3.Giugno?I586.

|--|

Altare S.Sebastiani et Rochi.

Deinde devenit ad altare proximum quod est sub invocatione sanctorum Sebastiani et Rochi.

Illudque invenit non consecratum.

Non habet capellanum, neque aliquis introitus.

Habet tamen confraternitatem de qua vide infra in visitatione confraternitatum.

Ordinarij vero S.Andreae tenentur singulis mensibus celebrare missam unam.

Et quia altare portatile non est capax, mandavit aliud amplius fieri donec denuo altare consecratur.

Super dicto altare reperitur translatum altare sub titulo S.Pauli primi heremitae, sic mandavit Rev.mus D. Visitator, quia uni ex columnis ecclesiae adiacebat.

Dicate Capellaniae S.Pauli restor est Re.dus

Dominus Suetonius Canevalis canonicus et sacerdos, atque de jure patronatus Rev.mi Episcopi, pro tempore existentis.

Habet onus, pro ut in testamento fundationis introitus autem eius ascendunt ad summam duc. sexxaginta, seu septuaginta.

Officiat in eo Rev. D. Presbiter Gaspar organista, quod testamentum sibi exhiberi mandavit ut vero onere, fructibus, et aliis requisitis veram notitiam habere possit.

#### LA PALA DELL'ALTARE DI S.PAOLO EREMITA

Dominationi suae quoque relatum extitit, quod supra dicto altare S.Pauli primi heremitae, antequam demoliretur, in.to, ut supra, reperiebatur palla seu imago emusdem S.Pauli, honorifice picta.

Et dicto altare demolito, ipsa palla fuit à dicta ecclesia portusgruarij per ipsum Revodum Bo-minum Suetonium Altarista ad propriam domum in civitate Concordiae delata.

Cumque, semel deo dicata ad privatas aedes, per usus privatos converti non possint, idem Reverendissimus Dominus Episcopus ordinavit ut statim, reverso e civitate Venetiarum ubi nunc est ipso Rev.do Suetonio capellano, fiat ei monitio, quod dictam pallam ad eandem ecclesiam S.Andreae restituat adaptandam loco aliquo condecenti et presertim penes altare S. Sebastiani ad quod altare dicti S.Pauli primi heremitae translatum fuit.

Altare Purificationis Beatae Mariae Virginis.

Ex altera parte ecclesiae reperitur altare sub invocatione Purificationis Divae Mariae consecratum.

Nullos habet introitus, nullumque proprium rectorem, habet autem confraternitatem, quae tenet capellanum ammovibile cum sallario ducatorum quadraginta com onere celbrandi singulis diebus et pro ut latius infra in visitatione ad fraternitatem.

## Altare Nativitatis translatum.

Ad idem altare fuit translatum aliud altare
Nativitatis Beatae Virginis, de jure patronatus
Ill.mi et Rev.omi Episcopi, pro tempore existentis,
cuius rector est Reverendus Dominus Dominus Donatus
Benelius Utinensis, sacerdos, Venetijs commorans.

Officiari tantem illud facit a Rev.mo Plebano.

Habet introitus similiter ducatorum sexaginta in septuaginta, et pro ut in testamento, quod sibi exhiberi mandavit, animo provvidendi ut decus est de altari alio consimili S.Pauli primi heremitae

Altare Conceptionis Beatae Mariae Virginis.

Prope dictum altare, versus sacristiam, visitavit aliud altare sub invocatione Conceptionis beatae virginis, quod non est consecratum, et altare portatile in eo affixum incapax.

Ideo mandavit provvideri de alio ampliori supra quo calix et hostia commode jacere possint, donec consacrentur.

Decenti tantum immagine munitum invenit.

Alijs vero parmentis sufficenter non est provisum, de quibus provideri mandavit.

Dicitur autem etiam de jure patronatus Nobb.

DD. à Turre, cuius rector ets Rev.dus D.Dominicus Prata
modo plebanus Mursulis (?) dioec. Aquil.

Facit deservire in eo per Rev.dum Presbiterum

Jo: Baptista compella capellanum Sanctissimi Corporis

Christi.

Habet introitus frumenti stara 9, cum dimidio, et ducatos quinque.

De onere suo satis non constat, minusque an personalem requirat ressidentiam, alijsque de jure requirendis, propterea mandavit sibi exhiberi instrumentum fundationis, ut pia testatoris voluntatem servari faciat.

# Altare S. Mariae et Laugentij.

Ad dictum altare translatum est aliud altare S.Mariae et Laurentii, quod est collativum.

Eius modernus rector est Rev.dus Dominus

Dominus Jacobus de Franciscis, Canonicus Aquilejensis
in primis tantum quatuor minoribus constitutus.

De onere illius notitia habere non potuit, quia dictus Rev.dus D.Jacobus et eius mercenarius absentes erant.

Ex informatione autem habita; dictus Rev.dus

Jacobus est unus ex sex capellanis ordinarijs

dictae ecclesiae, qui obligationem habet, et per se

deserviendi.

Et eius introitibus sunt ducatorum quinquaginta et ultra.

Ad habendam vero debitam informationem tam de

oneribus quam de alijs qualitatibus requisitis dictae capellaniae mandavit accersiri dictm Reverendum Dominum Jacobum, ut ab eo diligens supra premissis, informatio habeatur.

Debita facta inquisitione de statu dictae ecclesiae comperuit ex supradictis capellanis sex esse ordinarios, reliquos vero extraordinarios.

Ordinarij autem sunt:

- R. D. Plebanus.
- R. D. Petrus Antonius Severus.
- R. D. Camillus Perinus.

Seminarium loco capelle vaccantis.

- R. D. Jacobus Franciscis.
- R. D. Joannes Baptista Copetus.

Declaratur tamen quod unus ex sex ordinarijs de consuetudine solet eligi ab alijs quinque ordinarij, et hoc introductum fuit ut tre capellani in utraque parte chori essent, ut commodius divina officia celebrarentur, cum sexto electo, et pro tempore eligendo datur qequalis portio cum alijs quinque ordinarijs, ex frumento stara quadraginta, et octo quod solent dividere inter se vini urnarum duarum, et in pecunijs lire I8.

•••••

CONCORDIENSIS

# OBBLIGHI DEI CAPELLANI ORDINARI

Horum ordinariorum onus est celebrare tre ex ipsis in hebdomada quotidie, alij vero tres altera sequenti hebdomada, et sic vicissim, nec tenentur ad officum chori. Circa vero matutinum ordinatum fuit per Rev.mum D. Visitato forem ut in eius ordinationibus; et latius ordinabitur per eius Rev.mum Episcopum post translationem in reformatione divinorum officiorum.

#### CONOSCENZA DELLA NATURA DEI BENEFICI

D. Rev.ma ex quibus apparet perfectam non posse haberi beneficiorum congnitionem onerumque suorum, sine fundationum exhibitione, non desint aliqui dictas fundationes occultates, nunc jus patronatus solis presentationibus probare concedentes cum maxima diminuitione cultus divini, cum sine beneficia ressidentiam personalem requisitam et chori obligatione, quae ut jure simplicia reddigantur, et per substitutis minimo certo salario eis assignato desservira, et dictas fundataones exhiberi recusant, sub pretextu quod illas non habeant.

Propterea eius D. Rev.ma contra prefatos occultantes decrevit monitorium instrumentum.

#### VISITA ALLA SACRESTIA

Et his expeditus sacristiam visitavit, et invento in ea calice qudam magno, et usui parum apto de illo mandavit fieri vas (ut vulgari dicitur) coppa, amplum et capax pro tenendis particulis santissime Eucharistiae tempore generalis comunionis in pascali resurrectione.

Praetera invenit quosdam alios calices et patenas inutiles et profanatos fractione, à Rev.mo Visitatore quae mandavit servari et ponderari, ut de illis, deinde translatione facta disponere pro servitio ecclesiae, et majori cultu divino D. Suae Rev.mae visum fuerit.

Invenit etiam aliose calices, cruces et patenas, vasaque alia argentea, vestes, et alia

suppelectilia ecclesiastica pro ut infra in inventario.

Vide tenorem jnventarij.

• • • • • • • • • • • • • •

### DECRETO SUI LEGATI PII

Mattheus Parrocchialem Majorem Ecclesiam S.

Andreae visitantes animi nostri(non) cume merore
non modico comperimus aliqua beneficia esse quod et
personali ressidentione requirunt et chori servitium
habeant. Patroni autem dictorum beneficiorum,ne
appareant eorum onera procrantia dicta beneficia
m... simplicia facere,et a dicto chori et ressidentia exparere. Unde factum est ut ex pluribus
capellanijs existentibus in dicta ecclesia,quod
sunt ad numerum dcem et octo,non adsint in presentem
tantummodo septem cum Rev.do Plebano,ex quibus
nonulli ribus,quatuorque capellani deseruiunt .

Ex ipsis unus est ineptum, et inhabilis ad onus suum subeundum exstitit, et consequenter prorsus divinorum officiorum celebratio, et cultus divinus in dicta ecclesia destitutus apparuit.

Quibus abusibus, et patronorum malitijs occurrere, Mattheus quantum cum Deo possumus, volentes presentium tenore Yalvis dictae parrocchialis ecclesiae, in pallatiis episcopalibus affigere percipimus, et stricte percipiendo mandamus omnibus et singulis comunitatibus, collegijs confraternitatibus, alijsque particularibus patronis, et jus patronatus pretendentibus, quatenus sub pena interdicti generalis in comunitates collegia, et confraternitates et ex omnibus et singulis, aliosque particulares patronos, debeant in termino dierum sex quorum ttina ... presentare et exhibere omnia testamenta, legata, donationes, instrumentanaliaque iura quaecumque institutionum et fundationum dictarum capellarum de quibus jus patronatus pretendunt, ut ex illis, nobis constare possit de oneribus et servitiis decorum beneficiorum, qualitatibusque personarum requisitis, alijsque de jure requisendis ad effectum corrigendi, emendandi, et debitum

reddigendi dictas capellanias pro ut iuris fuerit.

Alioquin dicto termine transacto si presentibus mandatis nostris predicti moniti non paruerint, ad instantiam fiscalis juri procedamus contra contumaces et inobedientes ad penas prefatas, nec non ad declarationem quod dicta beneficia sint collativa, et nihil de jure patronatus estimantum fuerit.

Et eorum collationes juxta juris dispositiones contumacia quocumque in aliquo non obstante.

Datum 3.Junij I586.

| ٥ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Ť |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • |

#### ORATORIO DELLO SPIRITO SANTO

In cimiterio eiusdem ecclesiae, et prope eamdem est oratorium seu sacellum sub invocatione Spiritus Sancti, in quo sunt duo altaria.

Alterum sub titulo Somi Corporis Christi. Habet confraternitatem, quae duos tenet capellanos perpetuos cum introitibus et oneribus ut in donatione registrata in libro juris patronatus, cum alijs declarationibus dependentibus ab ea.

Quorum capellanorum jus eligendi, et patronatus spectat ad confratres dictae fraternitatis, insitutio vero ad Rev. mum Dominum Episcopum.

Modo capellani sunt Rev.dus Dominus Joannes
Baptista Copetus et D.Joannes Maria Brixianus, quod
altare non est consecratum.

Habet tantum altariolum, de confraternitate predicta. Et requisitis ab ea habetur infra de confraternitatibus; imaginibus et alijs ornamentis competenter invenit tentam.

Sacramentum autem reperitur collocatum in capella S.Marci ut supra dictum est.

Et in eadem ecclesiola est aliud altare sub invocatione Spiritus Sancti, quod habet confraternitatem, de qua videbitur infra de confraternitatibus. Non habet capellanum neque est consecratum.

Nullosque habet proprios introitus.

Est autem decenter ornatum.

Vide reliqua pag. 34.+.

## CHIESA DI SAN GOTTARDO

Infra limites dictae parrochialis ecclesiae sancti Andreae reperitur etiam capella sub titulo S.Gotardi extra muros, quae habet confraternitatem de qua infra.

In reliquis ornatam sufficenter invenit.

••••••

### CHIESA DI S.GIACOMO DEL PALLUDO

Est quoque intra eosdem limites ecclesia S.

Jacobi de Palludo (ut dicitur) de jure patronatus

Magnificae Comunitatis.Quae est capella campestris,

clausa tamen, et custodita.

Cuius rector est Reverendus Dominus Joannes Baptista Copetus.

Habet onus celebrandi singulis diebus veneris Martijs, et in duabus festivitatibus Sancti Jacobi, nec non tenendi reparatam dictam ecclesiam.

Habet campos et cortivum prope dictam ecclesiam pro ut in fundatione, quam Rev.mus Episcopus videre voluit (devenit).

#### CAPPELLA DI SAN TOMMASO

In finibus eiusdem parrocchialis, reperitur etiam capella S. Thomae, in qua reperitur hospitale cum confraternitate.

Quod hospitale habet cubilia (letti) viginti duo. Duodecim in primo intrante (introitu) a p. et sinistro latere; et alia decem in alio loco prope dictum porticum pro mulieribus infirmis, alia vero sunt pro hominibus, ad quorum usus applicatur introitus dicti hospitalis, et si quid superint distribuitur in dotandis puellis pauperibus, et alijs pijs operibus.

Habet introitus ,ut asseritur ducatorum quatuor centum in circa.

Regitur a gastaldione, et alijs administratoribus dictae fraternitatis.

Et nullus in eo habet ius patronatus.

Cuius capellae altare visitando non comperuerit illud adesse habitationi laicorum, quod non decet.

Propterea mandavit illud de novo aedificari protrahendo nllud erga cortivum, ut supra illud nulla sit habitatio.

Habet capellanum amobibilem, qui est presbiter

Joseph justi, cum sallario ducatorum decem et sta Kriorum decem, et urnarum vini decem, cum onere celebrandi
singulis diebus festivis, diebus lunae, mercurij et
veneris.

Et quoniam ad ad videndum recte introitus dicti hospitalis gubernetur necesse est videre computa, et gura, si quae sint, fundationis, seu testamenta, mandavit videlicet gastaldioni ibidem presenti ut dicta jura eius D. Rev.mae exhibere debeat, comparente una cum gastaldione et alijs ad rationem

reddendam de eorum administratione.

His peractis, decrevit viddere bullas ordinum, et beneficiorum omnium et singulorum presbiterorum in dicta ecclesia officiatorum, nec non fundationis et onera ad hoc, ut de opportunis (remediis) provideri valeat. Sic..

Die, 3, Junij. I586.

Reverendus Dominus Joannes Antonio a fabris,
plebanus parrocchialis ecclésiae supradictae,
ostendit bullas tam ordinum suorum quam etiam plebis,
quae visae, et ei restitutae fuerunt.

Reverendus Dominus Camillus perini bullas ordinum suorum et beneficij ostendit, quae visae,

et ei restitutae fuerunt.

Reverendus Dominus Joannes Maria Brixianus ostendit bullas ordinum suorum, illas vero beneficij dixit habere Venetiis, et ei assignatus fuit terminum dierum quindecim ad illas ostendendas.

Dominus Joannes Maria, et quia linguæ latinae ignarus repertus fuit, et ad cantum ineruditum, mandavit eidem, ut in termino sex mensium pro ut ex tunc debeat se eruditus in utroque ostendere, alias ex nunc pro ut ex tunc medietatem fructuum sui beneficij privavit, eosque sacristiae S.Andreae applicavit, et si per alios sex menses subsequentes in eadem ignorantia perseveraverit omnibus fructibus eandem privavit, et applicarit ut supra.

Resservato sibi jure de deveniendi ad privationem beneficij, si dissere ea quae tenetur neglexerit, mandando eidem ut in terminis prefatis

comparere debeat ad dicendum premissis satisfecisse,

aliter ut supra, ipso facto ad penas prefatas incurrat.

Reverendus Dominus Alexander à ghiro (?) exhibendo bullas ordinum suorum, compertum fuit ad eos fuisse promotus sine litteris dimissorialibus, neque post triennium Familiaritatis, servatisque alijs servandis juxta formam concilij Tridentini.

Propterea mandavit ei abstineri ab exercitatione susceptorum ordinum, male perceptorum, donec ei
de canonico et opportuno remedio provisum fuerit
et hoc sub pena constitutionis pontificiae Pii II
latam contra male promotos.

Reverendus Dominus Angelo a Ponte ostendit bullas ordinum suorum, qui examinatus, et sufficenter idoneus non repertus, ab administratkone ordinum arbitrio suo suspendit.

A qua suspensione non liberetur nisi prius approbatus fuerit melius intructus in lingua latina et missarum celebratione repertus sit.

Reverendus autem Dominus Joseph (Justi) Juri ostendit bullas suas, pariterque examinatus, et non idoneus repertus ad administrationem ordinum suorum, ab eorum administratione illum suspendit, donec se eruditus ad illos administrandos ostenderit.

Reverendus Dominus Joannes Baptista Copetus ostendit bullas ordinum suorum, et illas tam confraternitatis Sanctissimi Corporis Christi, quam S.Jacobi de Palludo.

Quae visae, et ei restitutae fuerunt.

Nobilis atiam et Reverendus Dominus Petrus
Antonius severo ostendit bullas ordinum suorum et
etiam bullas capellae S. Jannis Baptistae et
capellae Sanctorum Jacobi et Antonij, quae quidem
visae, et ei restitutae fuerunt.

Et subinde etiam ostendit dispensationem

ut possit et valeat dictas capellanias santi Jo
annis Baptistae et sanctorum Jacobi et Antonij

sitas sub eodem tecto in ecclesia sancti Andreae,

quoad vixerit. Quam inferius registrari mandavit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### PRESCRIZIONI VESCOVILI

Et considerato onere capellae ordinariae; quam obtinet Nob. et Rev. D. Petrus Antonius Severus et precipue chori, ex quo dictus ordinarius debet esse in cantu peritus, et aptus, habitaque consideratione legitimi impedimenti, et precipue debilitatis visus (occhi) eiusdem Reverendi Petri Antonij, propter quod per se desservire non potest, mandavit eidem ut in termino mensis unius debeat provoderi de sufficenti et idoneo capellano tam ad missarum celebrationem quam et ad cantum et chori servitutem.

Quo tempore, nisi providerit, ipse Reverendissimus Dominus Episcopus providebit de dicto idoneo capellano, et assignabit eidem ex fructibus dictae capellae tantam portionem, quanta satis sit pro commodo victu et vestitu dicti idonei capellani reperiendi.

Reverendus Dominus Jacobus Francisci, canonicus
Aquilejensis, et capellanus Altaris Sanctae Mariae, et
sancti Laurentij fidem autenticam (antedictam)
bullarum sub data die, 2, junij I559, cum
possessione virtute dictarum litterarum huc adepta,
nec non ostensis litteris suorum ordinum, quibus
apparet ad subdiaconatus ordinem fuisse constitutum.

Cumque capellania seu altare supradictum habæt
onus celebrandi missas et desserviendi in choro, et
propterea talis capellanus debet esse sacerdos, et
eruditus in cantu, eius D.Rev.ma mandavit eidem Rev.do
Domino Jacobo canonico aquileiensi et capellano
antedictae ecclesiae, ibidem presenti, quatenus in
termino mensis unius debeat provideri de capellano ad
cantum et alia sua onera idoneo et sufficenti, sub
pena assignandi ex fructibus dictae capellae congruam
portionem et sufficentem ad reperiendum talem capellanum
peritum.

Pro ut sibi ius eam terminandi resservavit
et sine prejudicio iurium fisci episcopalis, quatenus dicta capella requireret personalem ressidentiam, quod opportuniori tempore decidens
resservavit.

Declarando tamen quo ad personam Rev.di

Jacobi qui propter iura Sedis Apostolicae allegata
et corporalia impedimenta, pro modo admittitur
desservire per substitutum. Quo vero ad eius
successores stante obligatione dictae capellaniae
declaravit ipsam requirere personalem ressidentiam
et chori obligationem.

#### CHIESA DI SAN GOTTARDO

Visitavit etiam Ecclesiam Sancti Gotardi, quam invenit rectam auctotitate Rev.mi Episcopi tunc temporis.

Habet altare majus, quod est consecratum et honorifice tentum.

Nullos proprios habet introitus praeter confraternitatis.

Sunt duo alia altaria, ab utroque latere sita, quae nons sunt consecrata.

Non habet capellanum, licet quam plurimas missas celebrari faciat per annum.

Numerus confratrum est 400 in circa, computatis mulieribus.

Qui confratres solvunt solidos quinque pro singulo,
quibus datur panis unus solidorum duorum, et candella
una pariter solidorum duorum unumque solidum donatur (moratur)
confraternitas, ex quo lucro facit espensas annuatim.

Quae habet etiam introitus frumenti stariprum duodecim in circa.

Habet capitula, et sunt tamquam canonica adpro-

Regitur a gastaldione, et quattuor consiliarijs, uno sindico, qui gastaldio peracto anno, reddit rationem administrationis suae.

Exercet opera pietatis seppeleindi mortuos et infirmis subveniendi, quos Rev.mus Episcopus paterno affectu, et charitatis studio hortatus est ut velint pro ut pietati et religione aliquem ordinem orandi eligere, officium Divae Mariae, seu coronam illius,

libros vulgari idiomate approbatos in congregatione legere, in alijsque spiritualibus exercitijs se execere ad laudem Dei et animarum suarum salutem.

Demum visis computis dictae fraternitatis
anni I584-I586 administrationis Domini Simonis
Florij gastaldionis, compertum fuit ressiduum pecuniarum in eius manibus librarum scilicet 293 e soldi
11. Quas pecunias eius D.Rve.ma applicavit fabrixae
sacristiae, de novo errigendae, nec non mandavit
altaria cooperiri tella viridi, qua finitis divinis
officijs cooperiantus.

•••••

Visitans Rev.mus Dominus Episcopus Fraternitatėm prefatam Sancti Sebastiani et Rochi Parrocchialis Ecclesiae S.Andreae, cum eius D.Rev.mae non constet errectionem illius fuisse legaliter factam cum auctoritate S.Sedis Apostolicae seu Episcopalis, sic instantibus ser joannuto pessaruto gastaldione, ser Baptista moreto, Domino jacobo de marcis et ser Baptista Ghibellino consiliarijs, eandem confraternitatem eiusque errectionem confirmavit, et auctoritate sua ordinaria comprobavit, perinde ac si ab initio eius errectionis auctoritate Episcopali fuisset errecta, concedendo esidem facultatem vexillum ferendi et se congragandi, aliaque faciendi, quae aliae confraternitates legitime errecte facere possunt cum indulgentia dierum quadraginta in forma Ecclesiae consueta.

Capitula aytem eius ostensa fuerunt, et ritui

sanctae ecclesiae non dicordantia inventa fuerunt.

Ministri autem, quibus regitur ets gastaldio et quattuor consiliarij.

Confratres sunt ad numerum ducentorum in circa.

Danta pro elemosina solidos octo pro singulo, et eis datur pannis unus unciarum viginti coctus, et una candella hominibus unciarum unius cum dimidio, et mulieribus uncia unius.

Non habet capellanum.

Introitus eius sunt lire 38; quorum aliqui sunt inexigibiles nec non frumenti star. I e quarte 2.

Inquisivit an sit aliquis ordo orandi, et

paterne hortatus est, cum hactenus aliquem ordinem

non servaverint, ut in postreum ex eorum pietate et

religione, pro salute animarum ipsorum velint in

simul congragti, cantare officium Divae Mariae

nec tantum noctis tempore, nec dum divina officia
in ecclesia celebrantur, nec non aliquem auctorem
ex approbatis in lingua vulgari reductum legere,
nec non singulis mensibus confiteri et eucharistiari
exercerique se in his quae pertinent ad doctrinam
christianam et abijsque operibus charitatis.

In computis factis per predecessorem gastaldionem Dominum Baptistam Moretum, idem inventus fuit
debitor de summa librarum(quadraginta) quinquaginta
quatuor ad quas olvendas petiit terminum ad diem
decimam quintam juilij proximi sub stante maxime
quod dicta fraternitas ets cauta per pignus penes
dictum gastaldionem existenti.

Rev.mus Dominus Episcopus dilationem petitam concessit sub pena tamen interdicti impositi à Rev.mo Visitatore, in casu quo non solverit in

reliquis statuta tenuitate redditum et qualitatem ex rectam invenit administratione.

#### DECRETI PER I CAPPELLANI ALTARISTI

Mattheus Dilecto nobis in Christo Reverendo
Domino Presbitero Nicolao venchone (?) clerico
concordiense et capellano altarium sancti Laurentij
et sanctae Catharinae sita in cathedrali maiori
eccelsia sancti steffani(Stephani) salutem in
Domino.

visitantes comperimus tum ex fide digniore informationem tum ex visione fundationis dictae capellae rectorem eiusdem teneri et obligatum esse ad personalem ressidentiam per se celebrandum et in dicta ecclesia desservienda, et pro ut latius in dicta fundatione, quo tuo onere predicto non obstante, nec tunc per te ipsum ut tenebaris vere etenim necessarium per aliud predicto onere satisfacere jurasti, cum animae tuae

detrimento et diminuitione cultus divini.

Quapropter quantum in Deo possumus invigillantes ut in ecclesiis onus quisque sua debita exsequatur obeservare srie per litteras nostras, te requisimus et monemus quantenus in virtute sanctae oboedientiae et sub excomunicationis poena, nec non privationis dicate capellae debeas in termino dierum quindecim quarum quinque pro primo, quinque pro secundo et alios quinque pro tertio escluso et peremptorio termino, tibi assignamus ad dictam ecclesiam sancti Stephani accedere et altari tuo in eo sito per te ipsum desservire.

Alioquin dicto termino transacto te citamus coram nobis seu reverendo Vicario nostro pro die prima ferialia in mediate sequenti post dictum terminum si tu nostris mandatis oboedire neglexerit.

Ad reincidendum per nos sive per vicarium nostrum, iure procedi contra te ad paenas previsas vel ad dicendum causas si quas ligitimas habes, quare nos ad premissa devenire non debeamus.(I)

Portusgruarij die 3 junij I586

I) Le lettura di questo decreto è particolarmente difficile, poichè lo stile curiale nelle sentenze è molto contorto e con continui segni di abbreviazione.

Mattheus, dilecto nobid in Christo Reverendo

Presbitero Donato Cornelio capellano altaris sub
invocatione Nativitatis Beatae Virginis, siti in
ecclesia S. Andreae Portusgruarij maioris concordiensis
diocesis salutem in Domino.

Non nisi moleste accepimus in visitatione

nostra quam prosequivimus invenisse quod ut supra

dicto altare ex clara historia fundationis instrumenti

ter in hebdomada predictam celebrationem teneris.personalem.

Quo oneri tuo et obligatione non obstantibus

Venetiis continue commorari presumis per substitutum celebrari faciendo contro instrumenti piam

voluntatem quam executioni demandare pro officij

tam debita intendentis presentium tenore valvis dictae

ecclesiae S.Andreaenad quam ressidere tenearis affigendarum, te citamus, requiramus et monemus, quatenus

sub pena privationis medietatis fructum pro prima

vice, ac aliarumque penarum subsequentius juxta formam Concilij Tridentini in termino dierum triginta, quod tu debeas ad dictam ecclesiam accedere ad ter. in hebdomada prescriptam personalem celebrare juxta mentem testatoris.

Aliquin dicto termino transacto, et te personaliter non parentem, seu aliquid canonico impedimento quod recedere non allegante, procedemus, auctoritate nostra episcopali, seu procedi mandabimus ad penas prefixas nec non ad alias graviores non ressidentis, a jure et sacra tridentina sinodo inflictae tuae contumaciae, in aliquo non obstante(I)

Datum, Portusgruarij die 3 junij 1586.

. . . . . . . . . . . . . . . .

I) Anche in questo decreto la lettura è particolarmente difficile.

Mattheus dilecto nobis in Christo Reverendo
Domino Suetonio Canevalis canonico concordiensi
et capellano altaris S.Pauli primi heremitae siti
in ecclesia S.Andreae Portusgruarij maiorem
concordiensis dioecesis, salutem in Domino.

Visitationem a nobis Deo favente inchoatam prosequentes, comperimus tam ex fundatione dicti tui altaris quam ex fide dignorum informatione te antedictum capellanum teneri et obligatum esse ter in hebdomada supra dicto altare personaliter celebrare.

Propterea volentes piam testtoris voluntatem

pro nostrum officij debito exequi, tenore presentium

P.q. i. n. personaliter sive domi presentandarum,

te requisimus ac monemus quatenus sub poena

privationis medietatis fructuum, pro hac vice debeas

in posterum per te predictum officium oneri tuo

predicto satisfacere non autem per substitutum, juxta testationis dispositione.

Tibi autem ad docendum mandatis nostris in premissis paruisse terminum dierum quindecim assignamus.

Alioquin dicto termino transacto. Te que de paritione tua non docente, earum tenore te citamus requirimus et monemus pro prima die iuridica post dictum terminum immediatim sequenti ad videndam, declarari te incursum in penas prescriptas; necdum ad alias graviores non ressidentibus a jure et sacra tridentina sinodo inflictas tua contumacia, non obstante. Insuper pariter te monemus Episcopali facta translatione, quae his diebus fienda est ad eandem predictam ecclesiam S. Andreae, duo sub eodem tecto beneficia a te possidebantur, camonicatus et capella predicta, quae sine dispensatione apostolica eodem sub tecto ipso jure teneri non possunt.

Jure mandamus ut in termino duorum mensium post factam translationem, debeas tibi de dicto dispensationis beneficio providere. Alioquin procedemus contra te ad dimitti, faciendum alterum ex predictis beneficij, ratione prefata incompatibilubus. sic ...

Portusgruarij die 3 junij 1586.

# CAPITOLO TERZO

SAN NICOLO' DI PORTOGRUARO

. . . . . . . . . . . . .

# SAN NICOLO' DI PORTOGRUARO

Die.3.Junij. I586.

Prosequendo visitationem suam, idem Ill.mus
et Rev.mus Dominus Episcopus accessit ad ecclesiam
Sancti Nicolai extra muros dictae terrae Portusgruarij, ubi audita missa celebrata a Rev.do Domino
Ercule Serotino plebano, tam in ecclesia quam super
cimiterio officum defunctorum celebravit et postmodum

Visitavit Sanctissimum Sacramentum Eucharistiae, quod repositum invenit in tabernaculo argenteo hono-rifice tentum.

Mandavit nihilominus de subtus adaptari corporale supra quo iaceat Sanctissimum Sacra-mentum, et alio consimili cooperiri.

Jussit etiam tabernaculum ligneum intus ormisino ornari ad majorem honorificantiam et decorum.

Visitavit fontem baptismalem, et jussit desuper fieri ciborium, et supra eo, tellam adaptari.

Vidit etiam olea sancta in vasculis argenteis honorifice tenta.

Vidit sacristiam in qua reperitur duo calices, alter argenteus, alter cum cuppa argentea et pede aeneo aurato, cum suis patenis argenteis.

#### Dicta die de prandio.

Reverendus Dominus Presbiter Hercules Serotinus ostendit bullas suas tam ordinum, quam beneficij sui,quae visae,ei restitutae fuerunt.

Introitus autem dicti beneficij ascendunt ad ducatos octuaginta in circa, licet in alijs visitationibus majoris valoris esse compertum (fuit) fuerit. Quos introitus exigit ex quartisio vulparij et campei eu suburbij Sancti Nicolai.

Libros tenet eorum qui matrimonium contrahunt cum annotatione diei,loci et personarum pariter,et baptizzatorum. Qui mandavit ut etiam librum confirmandorum tenens modo et ordine dando ab eius Rev.ma Dominatione.

In dicta ecclesia nulla est confraternitas
et ad interrogationem factam an altare sit consecratum
respondit eandem inquisitionem factam fuisse a Rev.mo
Visitatore, et ex quibusdam signis crucium rubrarum (croci rosse) tentum fuisse quod sit consecratum, et propterea mandavit tellam ceratam emi et
imponi ad signum consecrationis.

In qua visitatione habita consideratione rerum quibus presenti die ecclesia indiget, alijs ad majorem temporis opportunitatem delatis mandavit fieri infrascripta. Videlicet... Tabernaculum ligneum intus circumvestiri panno serico.

Fontem baptismalem elevari altius(per ) de pedibus, et super eo ciburium construi cum conopeo telle viridis.

Ordinavit autem intus construi armariolum situm in parietės sacristiae pro conservandis sacris oleis.

Provvideri insuper iussit de alia parva
pixide argentea in qua sanctissimum Eucharistiae
sacremntum possit ad infirmos defferri in necessitatibus ratione distantiae loci; et aeris
intemperie.

Et si presentis anni redditus patiantur provvideri mandavit etiam de umbrella, et haec omnia fiant in termino st. memoriarum sub pena curato quantum negligens fuerit; supensionis a divinis ad arbitrium Rev.mi Episcopi, et hominibus secularibus interdicti.

Visa fuerunt computa administrationis
fabricae dictae ecclesiae, quae recte tenta
fuerunt, invenit.

### CHIESA DI SAN CRISTOFORO

Die.4 . Junij. I586.

Prosequuendo visitationem suam, visitavit ecclesiam S.Christofori de eadem terra ubi audita missa celebrata a Reverendo Priore, et facto defunctorum officio, tam in ecclesia, quam in cimiterio.

Visitavit Sanctissimum Eucharistiae sacramentum in tabernaculo argenteo repositum, et honorifice tentum invenit.

Vidit et olea sancta similiter in vasis argenteis recte et honorifice tenta.

Visitavit deinde fontem baptismalem qui est absque ciborio, et illud fieri jussit, et cancillis ne laici accedere possint circumsepiri mandavit.

Visitavit sacristiam, in qua nonullas reliquias invenit in quasdam capsela lignea rubra.

Et inventarium fieri mandavit.

Accesit ad altare maius sub invocatione sancti Cristophori, quod est consecratum satis decenter ornatum.

Est etenim fraternitas SS.mi Corporis Christi et decrevit videre computa illius.

Gastaldio est Dominus Julius Laureus.

Est aliud altare sub sancti Laurentij

fundatum a quondam Domino Francisco Nigris, quod non
est consecratum.

Ab alio latere chori est aliud altare non consecratum sub invocatione sanctae Barbarae, quod non est consecratum, supra quo noncelebratur, quia etenim est ligneum.

Ab altera parte est aliud altare sancti

Jacobi, non consecratum, quod habet confraternitatem et illius gastaldio est Dominus (ser)

Daniel Pascutus.

Propterea decrevit illius computa videre.

### INVENTARIO DELLA CHIESA DI S.NICOLO!

Inventario delle robbe della chiesa di San Nicolò extra muros.

Una croce di metal la quale si pone sopra il tabernacolo.

Dui candellieri de lata et dui de ferro.

Un turibolo et una navicella di lata,

Tre lampade de lata.

Dui gione da torzi.

Dui calici uno tutto d'argento, et l'altro la coppa solamente.

Due patene de argento.

Una croce de legno.

Uno ceroferal di legno, et corno indorato con la coperta di tella verde.

Tre bossoli d'argento con li olij santi.
Dui messali.

Un secchiello de rame.

Una pianeta de damasco cremisin con stolla et manipolo et il suo camisotto de tella di lino assai competente.

Una pianeta de ormisino bianca, con stolla manipulo et camise.

Una pianetta senza navantina(?) con stolla manipolo et camise, vecchia.

Una pianeta de panno paonazzo con stolla manipolo et camise di meza vita.

Cinque tovaglie.

Dui antipetti d'altare vecchi et antiqui.

Tre altri antipetti di bombasina di meza vita.

Uno peri l'altare grando, et gli altri dui altari.

Mantilli nove, item altri nove mantilletti stracciati.

Un tapedo.

Una cesta da tenir li candellotti del SS.mo Sacramento.

Una coperta della pulla di tella negra.

Dui altti coperti per 4 altaretti.

Un bossolo da tenir le hostie.

Una bariletta da tenir il vino per le Messe.

Libri cinque de conti

................

#### ENTRATE DELLA CHIESA

L'ntratta di detta chiesa è:

Formento stara 8 e quarte 3. Vin orne 5 e secchi  $3+\frac{1}{2}$ . Formento alla parte stara IO e quarte 3 e mezza. Fitti de case lire I25.

### CONFRATERNITA DELLO SPIRITO SANTO

Confraternitas Spiritus Sancti inventa fuit legittime errecta, et superioris auctoritate.

Nulla tamen capitula, neque ordinationes habet.

Propterea fieri mandavit ut ea sibi exhiberi, ut ea a sua D.Rev.ma parrobertur.

Regitur a gastaldione et consiliarijs.

Habet confratres inter mares et mulieres ad numerum ducentorum.

Dantque pro singulo de elemosina solidos sex.

#### NOBILE DON GIUSEPPE di ZOPPOLA

Coram Illustrissimo Domino Episcopo comparuit Nobilis et Reverendus Dominus Joseph de Nob. Zappola abbas fana nec non capellanus Sancti Marci in parrocchiali ecclesia sancti Andreae.

Et habita notitia edicti publici affixi, quod obtinentes beneficia in ecclesia parrochiali sancti
Andreae comparere debeant ad docendum de titulo eorum et de jure patronatus, si quod presumendum esset (?).

Cumque jus patronatus, quod obtinet familia sua Nobb. DD. de Zoppola probari non valeat ex fundatio, dotatione, aut alio documento publico, quia numquam super hoc titulo juris patronatus potuit invenire scripturas, et jura fundationis dotationis, aut alterius tituli, sed tantum jus suum probare intendit

ex presentationibus et quasi possessione juris presentandi, propterea instetit sibi assignari terminum competens ad probandum, et docendum de dicto eius titulo ex presentationibus ipsis ad octavam.

Qui Rev.mus et Ill.mus Dominus Episcopus terminum petitum concessit.

### PRESENTAZIONE DELLE BOLLE DEGLI ALTARISTI

Die . XI . Mensis junij. I586.

Coram Illustrissimo et Rev.mo Episcopo et Visitatore supradicto.

Comparuit M.et Rev.dus Dominus Joseph ex Nobb.

Zoppola abbas fannae et capellanus altaris sancti
Marci, siti in parrocchiali ecclesia sancti Andreae
de Portogruaro, et in termino sibi assignato ad
docendum de jure patronatus dicti altaris, in verbo
veritatis asseruit ommnem adhibuisse diligentiam
pro reperiendis instrumentis fundationis, seu dotationis, quae propter temporum iniuriam et incendiorum
olim in dicto castro de Zoppola saecutorum, reperire
minime potuit.

Attamen ad docendum de de dicto jure, eius familia jura patronatus exhibuit litteras, seu bullas sui predecessoris institutionum et confirmationem ad presentationem vero de sua familia facta continentes usque sub anno 1512.

Et pro ut in eis, nec non litteras ducales suae possessionis in dicta capella mentionem dicti juris patronatus et suarum bullarum facientes, quas obtulit etiam officium presentare, nec non processiones alias sub anno I5I7, fabbricatum occasione controversiae inter compatronos tunc orta, ex qua apparet enim per multos antea de dicto jure patronatus.

Propterea instetit dicta jura producta admitti, seque illis stantibus licentiari.

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus
Episcopus premissis auditis, visisque juribus ut
supra productis, et admissis proinde, et sine prejudicio sedis, quatenus in eius favore aliud in
contrarium repertum fuerit, tam circa naturam beneficij quam oneribus illius, de quo onere cum nulla
firma haberi potuerit informatio, decrevit eam
habere a predicto Reverendo Domino Josepho uti
verissimilem, informato previo tamen juramento
de veritate dicenda.

Et cum his licentiavit pro nunc predictum
Reverendum Dominum Josephum.

Et subinde eidem delato juramento, qui (tactis SS.Vangeliis)
tactis(?)anctae crucis, deposuit, se nunque
aliam habere notitiam oneribus praeterquam celebrationis missarum duarum in una hebdomada minius
autem missae altera hebdomada, et sic altera notitia
successionis, chori obligationem, seu aliud onus
habere dixit nullam unquam habuisse scientiam.

Die. 17. Mensis Junij. 1586.

Coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino et Visitatore supradicto.

Comparuit Magnificus et Reverendus Dominus
Livius Capriaco capellanus Altaris Sanctie Catharinae sancti Andreae Portusgruarij, et certioratus
ad comparendum coram eius D.Reverendissima, uti
filius oboedientiae personaliter comparuit ad
suam Dominationem Reverendissimam intelligendam
sic,

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus

Episcopus requisivit ab eo post alia, bullas sui

tituli ordinationumque suarum, qui dixit secum non
habere, quia de hoc non fuit certior factus offerens

se tamen se eas ostensurum.

Mandavit eidem ut dictas tam tituli, quam ordinum suorum bullas ostendere debeat in termino per totum mensem julij, et ut interim consultius possit provvidere supra onere strictae suae capellae exequendo legi eidem fecit testamentum fundationis nec non partem captam in consilio huius magnigicae comunitatis, ex quibus apparet ipsum teneri ad personalem ressidentiam et per se desserviendum propterea debeat in dicto termino b. consultus comparere sic.

••••••

Die vero. 19. Junij. 1586.

Coram Illustrissimo et Reverendissimo

Domino Episcopo Concordiense in visitatione
existente.

Comparuit Reverendus Dominus Nicholaus Ronchonus rector altaris Sancti Laurentij siti in ecclesia cathedrale sancti Stephani concordiensis, et in termino mandati hodie candenti, quo mandatur ei ut ad dictam ecclesiam se transferat personaliter et ressidentiam ad desserviendam, et pro ut in dicto mandato dixit namque habuisse notitiam fundationis mansioneriae nominatae in dicto instrumento munusque iniungi scivit se ad personalem ressidentiam teneri pro ut nunc obligatum esse credit, si au tem

eorum sicut ei ostensum fuerit censa respondebit propterea instetiu licentiari, offerens se per alium satisfacere oneri dicti altaris, scilicet.

mandavit fundationes dicti altaris predicto comparenti
legi, concedendo etiam eidem copiam quarum , cumque
velit quod de dicta fundatione clare constari
ultro teneri per se celebrari missas tres in hebdomada et ultra illas desservire in ecclesia ita
urgeatur ut Reverendo capitulo ideo stante dicta
voluntate fundationis et donatoris, monemdum in
facie ut voluntati donatoris inherendo debeat ad
dictas ecclesias personaliter se transferre et
per se ipsum desservire ...

Audito tenore fundationis , Praedictus Dominus Nicholaus instetit sibi copiam dari et consultius

respondere valeat cum termino per totum mensem julij, et licentiatum fuit.

Qui Revomus et Dominus Episcopus copiam
cum termino petito concessit, eidem mandando
quod dicto termino providere valeas, aliter
procedere vel procedi mandavirit pro ut juris sunt.

• • • • • • • • • • • •

Die.25.Junij.I586.

Coram Illustrissimo et Revomo Domino Episcopo.

Pro Reverendo Domino Suetonio Canevalis canonico Moncordiae, et capellano altaris Sancti Pauli Primi Heremitae siti in parrochiali Ecclesia Sancti Andreae huius terrae, idem cum spectabile Pagano advocato comparuit e dixit sibi iniunctum fuisse veniendum ad hanc sedem diei 3, inotatis, et quia ad hoc duo gravatur pro modo comparet sine prejudicio ceterorum jurium suorum, et quo ad jussionem quod presentiari habeat celebrare supra dicto altare instetit terminum in illa parte de suprascripti gratia differri, ut humiliter petit per totum mensem julij proximi venturi, ad hoc ut interim rebus suis consulere possit.

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus, his auditis, terminum petitum distulit et prorogavit.

Die. Veneris, 4. Julij. 1586.

Coram. . . . .

Pro Reverendo Domino Donato Cornelio capellano altaris sub titulo Beatae Mariae siti in ecclesia S.Andreae, pro quo ecclens Palladius comparuit et instetit terminum sibi prorogari per totum presentem mensem de mandato ubi iniuncto sibi, suh die 3 junij. Cum ad presens dictus Reverendus Donatus non sit sanus et non possit accedere ad utendum de juribus suis ad hoc ut interiri posset quoque consulentibus suis.

Rewrendus ac excolendus Dominus Vicarius premissis auditis, terminum prefatum periter mensem concessit.

Die.Veneris.I8.Julij.I586.

Coram Rev.do Domino Vicario...

Comparuit ex.mus Fiscalis et accusavit
contumaciam Nob. Rev.di Domini Petri Antonij
Severi non curati in termine eidem prefixo
provvidere de capellano idoneo et in cantu
perito iuxta decretum, et in ea instetit ex
officio saltem provvideri et (desserviri ad) deveniri ad
assignationem congruam positionis iuxta
formam decreti, seu aliter provvideri juxta
et pro ut magis de jure inveniri videbitur ipsi
Reverendo et ex.mo Domino Vicario, et haec
dixit cum protestationibus omnibus et singulis
de jure et stillo protestari solitis.

Ex.mus Palladius pro dicto Reverendo dixit eumdem esse absentem, sed cito rediturum, ipse petijt terminum prorogari in statu et esse suo ad secunda.

Rev.dus et Ex.mus Dominus Vicarius terminum petitum concessit.

comparuit, et ex.mus Fiscalis, et accusavit contumaciam Rev.di Domini Jacobi De Franciscis non curati provvidere de coadiutore altarista,
sive capellano suae capellae, de qua in actis, et
decretis, et in ea instetit provvideri in ipsius
contumacia, ne altare et ecclesia patiatur cum
congrua assignatione fructuum juxta formam dicti
decreti, et est provvideri pro ut magis convenire iudicabitur.

Ex.mus Palladius pro dicto Reverendo terminum petitum prorogari in statu suo, et esse ad secundam.
Concessit.

Die Veneris.8. Augusti. 1586.

Coram....

Pro Reverendo Domino Suetonio Canevalis, canonico concordiensi et capellano altaris Sancti Pauli Primi Heremitae siti in parocchiale ecclesia sancti Andreae huius terrae, qui comparuit cum ex.mo Palladio in causa mandati sibi iniuncti sub die 3 junij proximi praeterriti. Produxit scripturas tenoris ut in ea instando fieri, et declarari ut infra.

Ex.mus Brutus Fiscalis condicendo passibus puntis et articulis prejudicialibus quin exequatur mandatum copiam sibi dari petit cum termino ad consulendum, respondens ad primam.

Cui

Pro Reverendo Domino Donato Benellis, qui cum ex.mo Palladio eius advocato comparuit, de respondendo a sexto mandato iniuncto quod prescriptum Reverendum uti capellanum altaris nativitatis Beatae Virginis siti in eccletia sancti Andreae de Portogruaro produci scripturas, instando admittit et ut in ea fieri et declarari.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ex.mus Brutus procurator fiscalis condiscendendo passibus punctis et articulis particularibus instetit produci deberi testamentum
fundationis (fundatoris) capellae ut inde servatus
servandis procedi valeat et officia dicta
predicti fundatoris voluntatem consequantur
et ad hoc copiam sibi deœrni esset scripturam
productam cum protestationibus omnibus.

Cui decreta copia ad eandem alteri parte ad producendum testamentum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pro Reverendo Domino Suetonio Canevalis
canonico et capellano, ut supra idem in presenti
causa suum constituit procuratorem ex.mem Palladium
presentem et acceptantem in forma et cum austoritate
jurandi et sustinendi in forma presentibus hieronimo
Piguino et Andronico medicus.

Pro reverendo Domino Donato benellio qui constituit procuratorem suum exellentem palladium presentem cun auctoritate jurandi et sustinendi in reliquis in forma presentibus ex. et DCC.DD.

Hieronimo pihuino et Andronico medicus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gli altri decreti contro i cappellani altaristi saranno riferiti nel secondo volume che continuerà la descrizione della I° Visita Pastorale di Monsignor Matteo Sanudo I.

YEST 他だれの記録を記述られると言葉のはの形式を入れることになって

AND SERVICE OF THE SE

•••••••

# OSSERVAZIONI AL CAPITOLO SECONDO E TERZO

Il capitolo secondo ed il capitolo terzo comprendono gli atti della I visita pastorale alle due Parrocchie di Portogruaro: S. Andrea e S. Nicolò.

Il vescovo conduce una visita minuziosa a volte pedante in queste due chiese. Il motivo è evidente:il trasporto della sede vescovile in questa città.

Lui vuole vedere tutto e conoscere tutto.

Egli vuole che la nuova sede vescovillo si trasferisca in una città dove tutto quello che riguzzda la vita cristiana sia in ordine.

La situazione che a lui si presenta davanti riguardante le condizioni morali e religiose, specialmente di una parte del clero non è molto confortante.

Alcuni manonici ed alcuni altaristi non si

comportano bene.

Vuole che le entrate e le uscite delle vaie chiese e confraternite siano bene amministrate.

Prima di fare un lavoro di ordine spirituale, egli vuole rinnovare tutto quello
che di materiale può riguardare la vita
cristiana.

In quelle condizioni, disastrose sarebbe stato impossibile ogni iniziativa di ordine morale.

Quindi lui prima cerca di riordinare ogni cosa dal punto di vista materiale e poi darà principio alla parte spirituale.

In mezzo a tanto grigiore si nota la efficenza della Confraternita dell'ospedale che mantieno un ospizio dove sono ricoverate una ventina di persone.

Leggendo queste pagine si può notare come la visita del de' Nores in queste due parrocchie ebbe scarsi effetti.

Il Sanudo però non si scoraggia e con animo veramente forte e deciso si mette all'opera portando in mezzo a questa cumunità cristiana nuovi fermenti di ripresa e di rinnovamento.

Mi sembra di poter affermare, che da noi il Rinascimento non si è fatto ancora sentire.

Queste comunità religiose, mentre in alcune parti d'Italia il Rinascimento è già verso il tramonto, vivono ancora in pieno Medio evo.

........

## I N D I C E

| CAPITOLO PRIMO                         | pag. | I  |
|----------------------------------------|------|----|
| CONCORDIA                              | 11   | 2  |
| Reliquie                               | 11   | 5  |
| Visita agli altari                     | 11   | 7  |
| Varie dignità del clero diocesano      | 11   | 16 |
| Lettera agli eredi del Vescovo Quirini | 11   | 26 |
| I Conti della sacrestia                | ti   | 30 |
| Entrate della sacrestia di Concordia   | **   | 32 |
| Prescrizioni                           | 11   | 36 |
| Inventario dei beni della sacrestia di | C. " | 44 |
| Entrate della Comunità                 | **   | 54 |
| Ordini e disposizioni vescovili        | n    | 60 |
| Osservazioni al capitolo I             | 11   | 66 |
|                                        |      |    |

### 187

# CAPITOLO SECONDO

| PORTOGRUARO                            | pag. | 72  |
|----------------------------------------|------|-----|
| S.Andrea                               | **   | 73  |
| Lettera ai responsabili della città    | 11   | 93  |
| La pala dell'altare di SoPaolo Eremita | ^ 11 | 97  |
| Obblighi del cappellani ordinari       | 11   | 105 |
| Natura dei benefici                    | 11   | 106 |
| Visita alla sacrestia                  | 11   | 107 |
| Decreti sui legati pii                 | 11   | IIC |
| Oratorio dello Spirito Santo           | 11   | II4 |
| Chiesa di S.Gottardo                   | 11   | ΙΙ  |
| Chiesa di S.Giacomo del Palludo        | 11   | II7 |
| Cappelladi S. Tommaso                  | 11   | II8 |
| Prescrizioni vescovili                 | **   | 125 |
| Chiesa di S.Gottardo                   | 11   | 129 |
| Decreti sui cappellani altaristi ed    |      |     |
| altre prescrizioni                     | ri . | 137 |
| CLULU PAVE TERMINE                     |      |     |

## CAPITOLO TERZO

### PORTOGRUARO

| S.Nicolò                                  | .,   | 140         |
|-------------------------------------------|------|-------------|
| Chiesa di S.Cristoforo                    | **   | 152         |
| Inventario della chiesa di S.Nicolò       | 11   | 156         |
| Entrate della Chiesa                      | **   | <b>I</b> 59 |
| Confraternita dello Spirito Santo         | tt 🕟 | 160         |
| Nob. Don Giuseppe di Zoppola              | 11   | 161         |
| Presentazione delle bolle degli           |      |             |
| altaristi, sentenze ed altre prescrizioni | TT . | 163         |
| Osservazioni ai capitoli II e III         | 11   |             |
| Indice                                    | n    | 186         |
|                                           |      |             |
|                                           |      | • • •       |